### SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA

**UFFICIALE** 

Anno 156° - Numero 22

### DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 gennaio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

Pag.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 1027 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
  - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
  - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
  - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
  - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicáta il martedì e il venerdì)
  - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

### **AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

### SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 203.

ca alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifi-

Città del Messico il 23 giugno 2011. (15G00016)

### 1

### **DECRETI PRESIDENZIALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. (15A00513)....

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 dicembre 2014.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni. (15A00460).....

DECRETO 15 gennaio 2015.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicem**bre 2010, n. 220.** (15A00491).....

DECRETO 23 gennaio 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni. (15A00557)...... Pag. 20



### Ministero della salute

DECRETO 17 dicembre 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) **n. 540/2011.** (15A00458).....

Pag. 23

DECRETO 8 gennaio 2015.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella dei medicinali, Sezione D, dei medicinali ad uso parenterale a base di lormetazepam. (15A00571) .....

Pag. 45

DECRETO 19 gennaio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Novella», in comune di Salò, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. (15A00519).....

Pag. 45

### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 15 dicembre 2014.

Rettifica del decreto 10 ottobre 2011 recante variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale. (15A00464).....

Pag. 46

### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 dicembre 2014.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica, nel valore di 

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 20/2015). (15A00520).....

Pag. 48

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab). (Determina n. 19/2015). (15A00523).....

Pag. 50

### Autorità nazionale anticorruzione

DETERMINA 8 gennaio 2015.

Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1). (15A00512).....

52 Pag.

### **ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG» (15A00446).....

Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmal». (15A00447)

63 Pag.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pongol». (15A00448)

Pag. 64

Rettifica della determina V&A n. 1282 del 25 giugno 2014 relativa al medicinale per uso umano «Gadovist». (15A00449).....

Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Glenmark». (15A00450).....

Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Mylan». (15A00451).....

Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Fenile-47 | frina Sandoz». (15A00452).....

Pag. 67









Pag.

| Revoca, alla società «Saldogas S.r.l. società del gruppo Sapio», dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano. (15A00521)                                   | Pag.  | 68 | Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova. (15A00454)                                                                                                             | Pag.   | 70  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Revoca, alla società «Industriale chimica S.r.l.», dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano. (15A00522)                                                     | Pag.  | 68 | Ministero dell'ambiente<br>e della tutela del territorio<br>e del mare                                                                                                                           |        |     |
| Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco. (15A00545)                                                   | Pag.  | 68 | Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a università statali nazionali per progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare. (15A00459) | Pag.   | 70  |
| Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliam<br>Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione                                                                                                | ento, |    | Ministero dell'economia<br>e delle finanze                                                                                                                                                       |        |     |
| Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali. (15A00463) | Pag.  | 68 | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2015 (15A00486)                                                                                                          | Pag.   | 70  |
| Autorità di bacino dei fiumi<br>Liri-Garigliano e Volturno                                                                                                                         |       |    | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2015 (15A00487)                                                                                                          | Pag.   | 71  |
| Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio frana-Bacini Liri Gari-                                                                              |       |    | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2015 (15A00488)                                                                                                          | Pag.   | 71  |
| gliano e Volturno - regione Lazio relativamente al comune di Minturno. (15A00456)                                                                                                  | Pag.  | 69 | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2015 (15A00489)                                                                                                          | Pag.   | 72  |
| Camera di commercio, industria,<br>artigianato e agricoltura di Verona                                                                                                             |       |    | Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2015 (15A00490)                                                                                                          | Pag.   | 72. |
| Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (15A00457)                                                                                              | Pag.  | 69 | Ministero della difesa                                                                                                                                                                           | 1 4.8. | , _ |
|                                                                                                                                                                                    |       |    |                                                                                                                                                                                                  |        |     |
| Corte suprema di cassazione                                                                                                                                                        |       |    | Concessione di una medaglia d'argento al valore di Marina (15A00514)                                                                                                                             | Pag.   | 73  |
| Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (15A00630)                                                                                                                | Pag.  | 69 | Concessione di una croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri (15A00515)                                                                                                                    | Pag.   |     |
| Ministero degli affari esteri                                                                                                                                                      |       |    | The der cardometr (15/1005 15)                                                                                                                                                                   | 1 48.  | , 5 |
| e della cooperazione<br>internazionale                                                                                                                                             |       |    | Ministero della salute                                                                                                                                                                           |        |     |
| Presentazione di lettere credenziali (15A00509)                                                                                                                                    | Pag.  | 69 | Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovi-                                                            |        |     |
| Presentazione di lettere credenziali (15A00510)                                                                                                                                    | Pag.  | 70 | ni» (15A00524)                                                                                                                                                                                   | Pag.   | 73  |
| Presentazione di lettere credenziali (15A00511)                                                                                                                                    | Pag.  | 70 | Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavubactin                                                                                                       |        |     |
| Rilascio di exequatur (15A00526)                                                                                                                                                   | Pag.  | 70 | 50/12,5 mg compresse per cani e gatti - Clavubactin 250/62,5 mg - Clavubactin 500/125 mg compresse per cani». (15A00525)                                                                         | Pag.   | 74  |
| Rilascio di exequatur (15A00527)                                                                                                                                                   | Pag.  | 70 |                                                                                                                                                                                                  |        |     |
| Ministero dei beni e delle attività cultura                                                                                                                                        | li    |    | Ministero delle politiche agricole<br>alimentari e forestali                                                                                                                                     |        |     |
| e del turismo  Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna. (15A00453)                                                                                   | Pag.  | 70 | Domanda di modifica della denominazione registrata «Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)» (15A00462)                                             | Pag.   | 75  |
| - , , , ,                                                                                                                                                                          |       |    |                                                                                                                                                                                                  | _      |     |



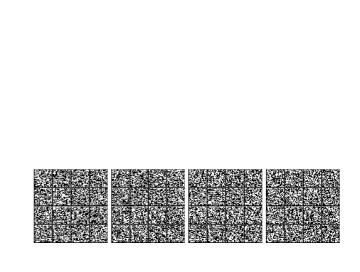

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2014, n. 203.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

### Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

### Art. 2.

### Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *C*) del Protocollo stesso.

### Art. 3.

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti norma-

tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2014

### **NAPOLITANO**

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

PROTOCOLLO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A ROMA L'8 LUGLIO 1991

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l'8 luglio 1991, (qui di seguito "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

- A) Con riferimento all'articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (i), la denominazione della "autorità competente" nel caso dell'Italia, è sostituita dalla seguente: "il Ministero dell'economia e delle finanze".
- *B)* L'articolo 25 (Scambio di informazioni) è soppresso e sostituito dal seguente:
- 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria



alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.

- 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
- 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un man-

datario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

C) Ciascun Stato Contraente notificherà all'altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti.

Il presente Protocollo rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Città del Messico il ventitré di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roberto Spinelli Ambasciatore d'Italia in Messico PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Ernesto Javier Cordero Arroyo Segretario delle Finanze e del Credito Pubblico

### LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1243):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (Bonino), (Governo Letta I), in data 15 gennaio 2014.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 gennaio 2014 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 12 febbraio 2014 e 1° aprile 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2279):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V, e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 24 giugno 2014, il 2 luglio 2014 e 9 ottobre 2014.

Esaminato in Aula il 2 dicembre 2014 e approvato il 18 dicembre 2014.

### 15G00016









### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 2012, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2014;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, con cui vengono fatti salvi, tra l'altro, gli effetti del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti la proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Visto il comma 2 del medesimo art. 6-ter dove è stabilito che le previsioni contenute all'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 59/2012 non sono applicabili, tra l'altro, allo stato di emergenza in rassegna;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei Presidenti della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e della regione Veneto n. 12401 del 27 novembre 2014, con la quale è stata rappresentata la necessità che venga prorogato, fino al 31 dicembre 2016, lo stato di emergenza in argomento, per garantire la sollecita realizzazione di tutte le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dell'emergenza in rassegna;

Considerata quindi l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza di cui trattasi, al fine di consentire l'espletamento degli interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Visto il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

### Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2016, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Presidente: Renzi

15A00513



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2014.

Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

### IL CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2013 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con cui l'importo è stato fissato in euro 122,45;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2013 pari a 1,1%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 122,45 suindicato;

### Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente

tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 123,80.

Roma, 22 dicembre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco

Il Capo dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali VACCARI

15A00460

DECRETO 15 gennaio 2015.

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma 545, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2013, n. 147 - il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;



Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera *b*), del medesimo art. 1 della citata legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalità di individuazione degli obiettivi per il triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come modificato dal comma 445, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 539, lett. a), b), c) e d), della legge n. 147 del 2013 – che prevede che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto l'art. 31, comma 20-bis, della richiamata legge n. 183 del 2011 – come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 – che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a*), della legge n. 183 del 2011, che prevede che, in caso di manca-

to rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera *a*), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 43, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di conversione dell'11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente;

Visto l'art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 6 marzo del 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che stabilisce in via straordinaria, per l'anno 2014, che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, e, infine, che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, il quale prevede che, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e successive modificazioni, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il quale prevede che nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che il riparto tra i comuni interessati sia definito entro il 15 ottobre 2014 con decreto del Ministero dell'interno, con la conseguenza che la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, è rideterminata;

Visto l'art. 31, comma 6-bis, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno;

Considerato che l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, ai sensi del quale la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno, non è attuabile per l'anno 2014 in quanto le certificazioni sono state già prodotte dagli enti locali;

Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, e sul fondo perequativo, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che, alla data del 27 novembre 2014, 59 comuni risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2013;

Considerato che i comuni di Bellegra, Calvi, Mozzate, Pozzallo, Sedrina, Feroleto della Chiesa e Sant'Omero integrano le fattispecie descritte all'art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Considerato che il comune di Villamaina, pur essendo tra i comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo, ha attivato una verifica concernente la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento al patto di stabilità interno 2013 e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Considerato che per il comune di Caltagirone è tuttora sospeso il termine per l'approvazione del rendiconto 2013, in quanto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato formulata ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non è stata ancora approvata con decreto del Ministro dell'interno e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78226 del 25 novembre 2014, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stata autorizzata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010;

Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, alla data del 27 novembre 2014, ammonta ad euro 27.667.934;

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 1° dicembre 2014 è stata distribuita la riserva del 50 per cento di cui all'art. 7, del decreto-legge n. 119 del 2014 ai comuni siciliani individuati dalla norma interessati da flussi migratori e che conseguentemente l'importo ripartibile tra i comuni ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220 del 2010, ammonta ad euro 13.833.967;

Ritenuto di destinare la quota residua del plafond pari a euro 3.573.967 ai comuni siciliani rispettosi del patto di stabilità interno 2013 individuati dall'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Visto l'elenco trasmesso dall'ANCI – deputata ai sensi del comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi, rispettivamente, dei comuni capofila e dei comuni associati che hanno raggiunto l'accordo – che individua i comuni associati beneficiari della riduzione dell'obiettivo 2014 operata con il presente decreto e il relativo importo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2014 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni, così come rideterminata per effetto dell'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014;

### Decreta:

### Articolo unico

- 1. Per l'anno 2014, i comuni associati, rispettosi del patto di stabilità interno 2013, che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, hanno peggiorato il proprio obiettivo del patto di stabilità interno 2014 per alleggerire gli effetti negativi sull'obiettivo del proprio comune capofila connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilità interno di un importo pari al peggioramento sostenuto, e indicato nella allegata tabella «A», per un importo complessivo di euro 10.260.000.
- 2. Per l'anno 2014, i comuni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014, rispettosi del patto di stabilità interno 2013, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilità interno di un importo complessivo di euro 3.573.967, ripartito per ciascun comune, come indicato nella tabella «B» allegata, in proporzione alla dimensione demografica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro: Padoan



### **ALLEGATI**

### Tabella A

|                          |                                                  | (iii iiiigilala di edio)                                                                                     |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COMUNE                   | REGIONE DI APPARTENENZA                          | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |  |
| ACQUAVIVA PICENA         | REGIONE MARCHE                                   | -5                                                                                                           |  |
| ACQUEDOLCI               | REGIONE SICILIA                                  | -5                                                                                                           |  |
| AGNADELLO                | REGIONE LOMBARDIA                                | -1                                                                                                           |  |
| AGRATE CONTURBIA         | REGIONE PIEMONTE                                 | -2                                                                                                           |  |
| AGUGLIANO                | REGIONE MARCHE                                   | -16                                                                                                          |  |
| ALBEROBELLO              | REGIONE PUGLIA                                   | -46                                                                                                          |  |
| ALBIATE                  | REGIONE LOMBARDIA                                | -8                                                                                                           |  |
| ALCARA LI FUSI           | REGIONE SICILIA                                  | -2                                                                                                           |  |
| ALFANO                   | REGIONE CAMPANIA                                 | -6                                                                                                           |  |
| ALLERONA                 | REGIONE UMBRIA                                   | -7                                                                                                           |  |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO   | REGIONE LOMBARDIA                                | -39                                                                                                          |  |
| ALZANO LOMBARDO          | REGIONE LOMBARDIA                                | -42                                                                                                          |  |
| AMANDOLA                 | REGIONE MARCHE                                   | -7                                                                                                           |  |
| AMBIVERE                 | REGIONE LOMBARDIA                                | -1                                                                                                           |  |
| ANACAPRI                 | REGIONE CAMPANIA                                 | -10                                                                                                          |  |
| ANGRI                    | REGIONE CAMPANIA                                 | -114                                                                                                         |  |
| ARBUS                    | REGIONE SARDEGNA                                 | -14                                                                                                          |  |
| ARGENTA                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -60                                                                                                          |  |
| ARQUÀ POLESINE           | REGIONE VENETO                                   | 0                                                                                                            |  |
| ARSAGO SEPRIO            | REGIONE LOMBARDIA                                | -3                                                                                                           |  |
| ASSEMINI                 | REGIONE SARDEGNA                                 | -27                                                                                                          |  |
| AZZANO SAN PAOLO         | REGIONE LOMBARDIA                                | -22                                                                                                          |  |
| BADIA POLESINE           | REGIONE VENETO                                   | -1                                                                                                           |  |
| BAGNOLO CREMASCO         | REGIONE LOMBARDIA                                | 0                                                                                                            |  |
| BAGNOLO IN PIANO         | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -8                                                                                                           |  |
| BALDISSERO TORINESE      | REGIONE PIEMONTE                                 | -6                                                                                                           |  |
| BALLABIO                 | REGIONE LOMBARDIA                                | -1                                                                                                           |  |
| BARATILI SAN PIETRO      | REGIONE SARDEGNA                                 | -4                                                                                                           |  |
| BARBARANO ROMANO         | REGIONE LAZIO                                    | -12                                                                                                          |  |
| BARBARIGA                | REGIONE LOMBARDIA                                | -11                                                                                                          |  |
| BARDI                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -6                                                                                                           |  |
| BARICELLA                | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -17                                                                                                          |  |
| BARLASSINA               | REGIONE LOMBARDIA                                | -10                                                                                                          |  |
| BARRALI                  | REGIONE SARDEGNA                                 | -10                                                                                                          |  |
| BARUMINI                 | REGIONE SARDEGNA                                 | -1                                                                                                           |  |
| BARZANA                  | REGIONE LOMBARDIA                                | -25                                                                                                          |  |
| BARZIO                   | REGIONE LOMBARDIA                                | -2                                                                                                           |  |
| BASCHI                   | REGIONE UMBRIA                                   | -12                                                                                                          |  |
| BASSANO ROMANO           | REGIONE LAZIO                                    | -15                                                                                                          |  |
| BEDONIA                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -4                                                                                                           |  |
| BELVEDERE OSTRENSE       | REGIONE MARCHE                                   | -1                                                                                                           |  |
| BENETUTTI                | REGIONE SARDEGNA                                 | -9                                                                                                           |  |
| BENTIVOGLIO              | REGIONE EMILIA ROMAGNA                           | -12                                                                                                          |  |
| BERGANTINO               | REGIONE VENETO                                   | -13                                                                                                          |  |
| BERGEGGI                 | REGIONE LIGURIA                                  | -2                                                                                                           |  |
| BERLINGO                 | REGIONE LOMBARDIA                                | 0                                                                                                            |  |
| BERZO DEMO               | REGIONE LOMBARDIA                                | 0                                                                                                            |  |
| BERZO SAN FERMO          | REGIONE LOMBARDIA                                | 0                                                                                                            |  |
| BESANA IN BRIANZA        | REGIONE LOMBARDIA                                | -14                                                                                                          |  |
| BESNATE                  | REGIONE LOMBARDIA                                | -4                                                                                                           |  |
| BIASSONO                 | REGIONE LOMBARDIA                                | -31                                                                                                          |  |
| BINETTO                  | REGIONE PUGLIA                                   | -8                                                                                                           |  |
| BITETTO                  | REGIONE PUGLIA                                   | -40                                                                                                          |  |
| BITRITTO                 | REGIONE PUGLIA                                   | -36                                                                                                          |  |
| BIVONGI                  | REGIONE CALABRIA                                 | -4                                                                                                           |  |
| BLERA                    |                                                  |                                                                                                              |  |
|                          | REGIONE LAZIO                                    | -13                                                                                                          |  |
|                          | REGIONE LAZIO REGIONE PIEMONTE                   | -13<br>-3                                                                                                    |  |
| BOCA<br>BOFFALORA D'ADDA | REGIONE LAZIO REGIONE PIEMONTE REGIONE LOMBARDIA | -13<br>-3<br>-2                                                                                              |  |

| BOLLENGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | (iii iiiigiiaia di edio)                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| BOLLENGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COMUNE                  | REGIONE DI APPARTENENZA | sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. |  |
| BOLIERE  BRIGONE PEMONTE  BRIGONE DIMBARDIA  16 BONATE SOPRA  REGIONE LOMBARDIA  17 BONATE SOPRA  REGIONE LOMBARDIA  17 BONATE SOPRA  REGIONE LOMBARDIA  17 BONATE SOPRA  REGIONE LOMBARDIA  18 BONEFRO  REGIONE LOMBARDIA  18 BORSETRO  REGIONE LOMBARDIA  19 BORGETTO SANTO SPIRITO  REGIONE LOMBARDIA  19 BORGITTO SANTO SPIRITO  REGIONE LOMBARDIA  10 BORGITTO SANTO SPIRITO  REGIONE LOMBARDIA  10 BORGITETO SANTO SPIRITO  REGIONE LOMBARDIA  10 BORGITETO SANTO SPIRITO  REGIONE LOMBARDIA  10 BORGO PRIO DEL SECONE LOMBARDIA  10 BORGO PRIO DEL SECONE LOMBARDIA  10 BORGO PRIO DEL SECONE LOMBARDIA  11 BORGO SAN GIACOMO  REGIONE LOMBARDIA  12 BORGO SAN GIACOMO  REGIONE LOMBARDIA  13 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  13 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  14 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  15 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  16 BOSTANICO  REGIONE LOMBARDIA  17 BOSTIANICO  REGIONE LOMBARDIA  17 BONATO SECONE SECONE SECONE  REGIONE LOMBARDIA  17 BORGO SAN GIACOMO  REGIONE LOMBARDIA  18 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  18 BOSCOREALE  REGIONE CAMPANIA  18 BOSCOREALE  REGIONE LOMBARDIA  19 BORGO SAN GIACOMO  REGIONE LOMBARDIA  10 BURZONE SEL GARDA  REGIONE LOMBARDIA  10 BURZONE SEL GARDA  REGIONE LOMBARDIA  17 BURZONE SEL GARDA  REGIONE LOMBARDIA  18 BURZODI BEDEBRO  REGIONE LOMBARDIA  19 BURSAGOVAL TRAVAGLIA  REGIONE LOMBARDIA  10 BURSAGOVAL TRAVAGLIA  REGIO | BOJANO                  | REGIONE MOLISE          | -13                                            |  |
| BOLTIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BOLGARE                 | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                             |  |
| BONARCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         | -4                                             |  |
| BONATE SOPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         | -16                                            |  |
| BONAFRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         | -4                                             |  |
| BONETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BONATE SOPRA            | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                             |  |
| BORETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | REGIONE LOMBARDIA       | -2                                             |  |
| BORGIETTO SANTO SPIRTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         | -5                                             |  |
| BORGO DYREZZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         | -3                                             |  |
| BORGO D'ALE   REGIONE D'IMONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | -10                                            |  |
| BORGO PRIOLO   REGIONE LOMBARDIA   -19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BORGIO VEREZZI          | REGIONE LIGURIA         | -4                                             |  |
| BORGO SAN GIACOMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BORGO D'ALE             | REGIONE PIEMONTE        | -4                                             |  |
| BORGO SAN GIOVANNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BORGO PRIOLO            | REGIONE LOMBARDIA       | -4                                             |  |
| BOSARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BORGO SAN GIACOMO       | REGIONE LOMBARDIA       | -17                                            |  |
| BOSCOTRELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BORGO SAN GIOVANNI      | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                             |  |
| BOSCOTRECASE REGIONE LOMBARDIA 1-1 BOYUNIO.O REGIONE LOMBARDIA 1-2 BOYUNIO.MASCIAGO REGIONE LOMBARDIA 1-3 BORNIO.O REGIONE LOMBARDIA 1-4 BRENDICO REGIONE LOMBARDIA 1-5 BRENZONE SUL GARDA REGIONE VENETO 1-4 BRESCELLO REGIONE MILLA ROMAGNA 1-1 BRESSANA BOTTARONE REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRESSANA BOTTARONE REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRESSAO REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRESSAO REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRESSO REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRUSSAGO-VALTRAVAGLIA 1-8 BRUSSAGO-VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRUSSAGO-VALTRAVAGLIA 1-8 BRUSSAGO REGIONE LOMBARDIA 1-8 BRUSSAGO-VALTRAVAGLIA 1-8 BRUSSCE 1-8 BRESCELLA RUGERA 1-8 BRUSSCE 1-8 BRESCELLA RUGERA 1-8 BRUSSCE 1-8 BRESCELLA RUGERA 1-8 B | BOSARO                  | REGIONE VENETO          | -2                                             |  |
| BOTTANUCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | REGIONE CAMPANIA        | -28                                            |  |
| BOVISIO-MASCIAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | REGIONE CAMPANIA        | -13                                            |  |
| BRANDICO REGIONE SUL GARDA REGIONE SUL GARDA REGIONE SUL GARDA REGIONE EMILIA ROMAGNA -1 BRESSCELLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -1 BRESSANA BOTTARONE REGIONE LOMBARDIA -10 BRESSANA BOTTARONE REGIONE LOMBARDIA -28 BREZZO DI BEDERO REGIONE LOMBARDIA -28 BREZZO DI BEDERO REGIONE LOMBARDIA -3 BRIOSCO REGIONE LOMBARDIA -4 BRIOSEA BRIOSCO REGIONE LOMBARDIA -3 BRIOSCO REGIONE LOMBARDIA -3 BRINELLO REGIONE LOMBARDIA -3 BRINELLO REGIONE LOMBARDIA -3 BUDRIO REGIONE LOMBARDIA -3 BUDRIO REGIONE LOMBARDIA -3 BUDRIO REGIONE EMILIA ROMAGNA -4 BUCULGIATE REGIONE SARDEGNA -5 BULTEI REGIONE SARDEGNA -5 BULTEI REGIONE SARDEGNA -5 BULTEI REGIONE SARDEGNA -5 CAGNANO VARANO REGIONE LOMBARDIA -6 CALONANO VARANO REGIONE LOMBARDIA -6 CALANGIANUS REGIONE SARDEGNA -6 CALARAGIANUS REGIONE SARDEGNA -6 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE SARDEGNA -6 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE SARDEGNA -6 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -7 CAMPOLICURE REGIONE LIGURIA -7 CARDENO -7 CARDENO -7 CARDENO -7 CARDENO -7 CARDINO -7 CA |                         |                         | -1                                             |  |
| BRENZOLE SUL GARDA   REGIONE FUNCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOVISIO-MASCIAGO        | REGIONE LOMBARDIA       | -47                                            |  |
| BRESSCHLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -10 BRESSO REGIONE LOMBARDIIA -28 BREZZO DI BEDERO REGIONE LOMBARDIIA -28 BREZZO DI BEDERO REGIONE LOMBARDIIA -29 BRIOSCO REGIONE LOMBARDIIA -21 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIIA -33 BRINELLO REGIONE LOMBARDIIA -33 BRUNELLO REGIONE LOMBARDIIA -34 BRINELLO REGIONE LOMBARDIIA -35 BUDRIO REGIONE LOMBARDIIA -36 BUDRIO REGIONE LOMBARDIIA -37 BUDRIO REGIONE LOMBARDIIA -38 BUDRIO REGIONE LOMBARDIIA -39 BULTEI REGIONE LOMBARDIIA -40 BULTEI REGIONE LOMBARDIIA -41 CADORAGO REGIONE EMILIA ROMAGNA -46 REGIONE LOMBARDIIA -47 CADORAGO REGIONE PUGLIIA -41 CAIANELLO REGIONE PUGLIIA -41 CAIANELLO REGIONE CAMPANIA -42 CALANGIANUS REGIONE SARDEGNA -40 CALASTANO REGIONE SARDEGNA -40 CALLEC AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILIA ROMAGNA -40 CALLICE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILIA ROMAGNA -40 CALLICE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILIA ROMAGNA -40 CALLICE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILIA ROMAGNA -40 CALVAGESE DELLA RIVIERA REGIONE LIGURIA -47 CALLICE LIGURE REGIONE LIGURIA -47 CALVAGESE DELLA RIVIERA REGIONE LIGURIA -49 CAMPOLIGURE REGIONE LIGURIA -50 CAMPOLIGURE REGIONE LIGURIA -51 CAMPODIPIETRA REGIONE LIGURIA -52 CAMPOLIGURE REGIONE MARCHE -53 CAMPOLIONE REGIONE MARCHE -54 CAMPONORONE REGIONE SICILIA -55 CAMPOLIONE REGIONE LIGURIA -56 CAMPONORONE REGIONE SICILIA -57 CAMPORORON REGIONE SICILIA -58 CAMPONORONE REGIONE LIGURIA -59 CANDRARO REGIONE SICILIA -60 CANDRARO REGIONE SICILIA -61 CAPERAROLA -61 CAPERAROLA -63 CARDAROLA -64 CAPRAROLA -65 CAMPORORON REGIONE SICILIA -66 CAPRAROLA -67 CARDRAROLA -67 CARDRAROLA -68 CARDRAROLA -69 CARDRAROLA -69 CARDRAROLA -60 CARDRAROL |                         |                         | -5                                             |  |
| BRESSO REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BRENZONE SUL GARDA      | REGIONE VENETO          | -4                                             |  |
| BRESSO REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BRESCELLO               | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -1                                             |  |
| BREZZO DI BEDERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BRESSANA BOTTARONE      | REGIONE LOMBARDIA       | -10                                            |  |
| BRIOSCO REGIONE LOMBARDIA -21 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -3 BRUNELLO REGIONE LOMBARDIA -3 BUDRIO REGIONE EMILLA ROMAGNA -46 BUGUGGIATE REGIONE REGIONE EMILLA ROMAGNA -46 BUGUGGIATE REGIONE SARDEGNA -59 BULTEI REGIONE SARDEGNA -53 CADORAGO REGIONE PUGLIA -41 CAIANELLO REGIONE PUGLIA -41 CAIANELLO REGIONE CAMPANIA -60 CALENTARIA -60 CALENTARIA -60 CALENTARIA -60 CALENTARIA -60 CALENTARIA -60 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILLA ROMAGNA -60 CALUE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILLA ROMAGNA -60 CALUE AL CORNOVIGLIO REGIONE EMILLA ROMAGNA -60 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -7 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE LIGURIA -7 CALICE LIGURE REGIONE MARCHE -7 CAMPONDIPIETRA REGIONE MARCHE -7 CAMPONDIPIETRA REGIONE MARCHE -7 CAMPONDIPIETRA REGIONE MARCHE -7 CAMPONDIPIETRA REGIONE MARCHE -7 CAMPOROTONDO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO ENEO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO ENEO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO ENEO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO REGIONE SICILIA -7 CAMPOROTONDO REGIONE SICILIA -7 CANDON REGIONE VENETO -7 CANDON REGIONE VENETO -7 CANDON REGIONE VENETO -7 CANDON REGIONE SICILIA -7 CAPRANICA -7 CARPANICA -7 C | BRESSO                  | REGIONE LOMBARDIA       | -28                                            |  |
| BRISSAGO-VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -3 BRUNELLO REGIONE MEMILIA ROMAGNA -46 BUGUGGIATE REGIONE EMILIA ROMAGNA -56 BUGUGGIATE REGIONE LOMBARDIA -9 BUGUTEI REGIONE LOMBARDIA -9 BUGUTEI REGIONE SARDEGNA -55 CADORAGO REGIONE LOMBARDIA -3 CAGNANO VARANO REGIONE PUGLIA -41 CAIANELLO REGIONE CAMPANIA -61 CALANIANUS REGIONE SARDEGNA -9 CALESTANO REGIONE SARDEGNA -9 CALESTANO REGIONE SARDEGNA -9 CALICE AL CORNOVIGLIO REGIONE SARDEGNA -9 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -27 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -27 CALICE LIGURE REGIONE LIGURIA -3 CAMPOLIGURE REGIONE LIGURIA -56 CAMPODIPIETRA REGIONE LOMBARDIA -56 CAMPODIPIETRA REGIONE MARCHE -55 CAMPONORONE REGIONE BUGURIA -56 CAMPONORONE REGIONE BUGURIA -57 CAMPONORONE REGIONE BUGURIA -57 CAMPONORONE REGIONE BUGURIA -57 CAMPOROTONDO ETNEO REGIONE SICILIA -57 CAMPOROTONDO ETNEO REGIONE SICILIA -57 CANDORONORONE REGIONE SICILIA -57 CANDORONORONE REGIONE SICILIA -57 CANDORONORO REGIONE SICILIA -57 CAPRANICA REGIONE LAZIO -57 CAPRANICA REGIONE LOMBARDIA -57 CAPRI LEONE REGIONE LOMBARDIA -57 CARBOGNANO REGIONE LOMBARDIA -57 CARBORONANO REGIONE LOMBARDIA -57 CARDANO REGIO | BREZZO DI BEDERO        | REGIONE LOMBARDIA       | -4                                             |  |
| BRUNELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BRIOSCO                 | REGIONE LOMBARDIA       | -21                                            |  |
| BUDRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BRISSAGO-VALTRAVAGLIA   | REGIONE LOMBARDIA       | -3                                             |  |
| BUGUGGIATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BRUNELLO                | REGIONE LOMBARDIA       | -3                                             |  |
| BULTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BUDRIO                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -46                                            |  |
| CADORAGO         REGIONE LOMBARDIA         -3           CAGNANO VARANO         REGIONE PUGLIA         -41           CAIANELLO         REGIONE CAMPANIA         -6           CALANGIANUS         REGIONE SARDEGRA         -9           CALESTANO         REGIONE BIMILIA ROMAGNA         -6           CALICE AL CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOBBARDIA         -9           CAMPAGES DELLA RIVIERA         REGIONE LOBBARDIA         -9           CAMPO LIGURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOLIGURE         REGIONE MOLISE         -6           CAMPORILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPORONONE         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANINO         REGIONE SICILIA         -6           CANARO         REGIONE SICILIA         -1           CAPO DORLANDO         REGIONE SICILIA         -1           CAPO DELANDO         REGIONE LAZIO         -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BUGUGGIATE              | REGIONE LOMBARDIA       | -9                                             |  |
| CAGNANO VARANO         REGIONE PUGLIA         -41           CAIANBILLO         REGIONE CAMPANIA         -6           CALANGIANUS         REGIONE SARDEGRA         -9           CALESTANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CALICE AL CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE MARCHE         -6           CAMPODIPIETRA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPONICONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPONORONE         REGIONE SICILIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CANIONANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CAPO DORLANDO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CAPO DORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO DORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO DORLANDO         REGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BULTEI                  | REGIONE SARDEGNA        | -5                                             |  |
| CALANELLO         REGIONE CAMPANIA         -6           CALANGIANUS         REGIONE SARDEGNA         -9           CALESTANO         REGIONE BEILLA ROMAGNA         -6           CALICE AL CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOLIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPODIURE         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOPILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPORTONDO         REGIONE SICILIA         -7           CAMPORTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CANIONANO         REGIONE SICILIA         -5           CANIONO         REGIONE SICILIA         -6           CANO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO DORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO TORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPRANICA         REGIONE SICILIA         -14           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CADORAGO                | REGIONE LOMBARDIA       | -3                                             |  |
| CALANGIANUS         REGIONE SARDEGNA         -9           CALESTANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CALICE LI CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPA PICHAR         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPODIPIETRA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE SICILIA         -7           CAPO D'ORLANDO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE SICILIA         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -23           CAPRANOLA         REGIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAGNANO VARANO          | REGIONE PUGLIA          | -41                                            |  |
| CALESTANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CALICE AL CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMPA DIGURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPORTONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETINEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANARO         REGIONE SICILIA         -5           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO DORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO TORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPRANICA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRA ROLA         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE LOMBARDIA         -15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAIANELLO               | REGIONE CAMPANIA        | -6                                             |  |
| CALICE AL CORNOVIGLIO         REGIONE LIGURIA         -27           CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANARO         REGIONE SICILIA         -6           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRIL LEONE         REGIONE LOMBARDIA         -15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CALANGIANUS             | REGIONE SARDEGNA        | -9                                             |  |
| CALICE LIGURE         REGIONE LIGURIA         -3           CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPODILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO LAZIO         -14         -15           CAPRANICA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRIL LEONE         REGIONE LAZIO         -14           CAPRIL LEONE         REGIONE SICILIA         -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CALESTANO               | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -6                                             |  |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA         REGIONE LOMBARDIA         -9           CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPONOTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANINO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANINO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANINO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANINO         REGIONE EMILIA         -1           CAPOLIA         REGIONE EMILIA         -1           CAPOLIA         REGIONE EMILIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CALICE AL CORNOVIGLIO   | REGIONE LIGURIA         | -27                                            |  |
| CAMERATA PICENA         REGIONE MARCHE         -5           CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOROTONDO         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -14           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI LEONE         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CALICE LIGURE           | REGIONE LIGURIA         | -3                                             |  |
| CAMPO LIGURE         REGIONE LIGURIA         -16           CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE MARCHE         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -7           CAMUGNANO         REGIONE SICILIA         -5           CANIGO         REGIONE EWBETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO ETRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -14           CAPRILEONE         REGIONE SICILIA         -14           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -16           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -16           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARDAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CALVAGESE DELLA RIVIERA | REGIONE LOMBARDIA       | -9                                             |  |
| CAMPODIPIETRA         REGIONE MOLISE         -6           CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -15           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -16           CAPO D'ORLANDO         REGIONE LAZIO         -16           CAPO D'ORLANDO         REGIONE LAZIO         -16           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRA LAGONE         REGIONE LOMBARDIA         -0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -9           CARDANGO         REGIONE LOMBARDIA         -15<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAMERATA PICENA         | REGIONE MARCHE          | -5                                             |  |
| CAMPOFILONE         REGIONE MARCHE         -5           CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI REGIONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE SICILIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -4           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARONIA         REGIONE LOMBARDIA         -1 <td>CAMPO LIGURE</td> <td>REGIONE LIGURIA</td> <td>-16</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAMPO LIGURE            | REGIONE LIGURIA         | -16                                            |  |
| CAMPOMORONE         REGIONE LIGURIA         -7           CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO TERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE SICILIA         -4           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARONBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -16           CARONIO         REGIONE LOMBARDIA         -17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAMPODIPIETRA           | REGIONE MOLISE          | -6                                             |  |
| CAMPOROTONDO ETNEO         REGIONE SICILIA         -5           CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO TERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE SICILIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -16           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -16           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -6           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAMPOFILONE             | REGIONE MARCHE          | -5                                             |  |
| CAMUGNANO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -6           CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPOTERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE DOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE DOMBARDIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAMPOMORONE             | REGIONE LIGURIA         | -7                                             |  |
| CANARO         REGIONE VENETO         -9           CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPOTERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         0           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -19           CARONIA         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIO         REGIONE LOMBARDIA         -3           CARONIO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAMPOROTONDO ETNEO      | REGIONE SICILIA         | -5                                             |  |
| CANINO         REGIONE LAZIO         -14           CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPOTERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -4           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1 <td>CAMUGNANO</td> <td>REGIONE EMILIA ROMAGNA</td> <td>-6</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAMUGNANO               | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -6                                             |  |
| CAPO D'ORLANDO         REGIONE SICILIA         -11           CAPOTERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         0           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -19           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANARO                  | REGIONE VENETO          | -9                                             |  |
| CAPOTERRA         REGIONE SARDEGNA         -23           CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE SICILIA         -3           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANINO                  | REGIONE LAZIO           | -14                                            |  |
| CAPRANICA         REGIONE LAZIO         -16           CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE LOMBARDIA         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -13           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE PUGLIA         -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPO D'ORLANDO          | REGIONE SICILIA         | -11                                            |  |
| CAPRAROLA         REGIONE LAZIO         -14           CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPOTERRA               | REGIONE SARDEGNA        | -23                                            |  |
| CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPRANICA               | REGIONE LAZIO           | -16                                            |  |
| CAPRI         REGIONE CAMPANIA         -15           CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPRAROLA               | REGIONE LAZIO           | -14                                            |  |
| CAPRI LEONE         REGIONE SICILIA         -4           CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LOMBARDIA         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE LOMBARDIA         -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAPRI                   |                         | -15                                            |  |
| CAPRINO BERGAMASCO         REGIONE LOMBARDIA         0           CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPRI LEONE             |                         | -4                                             |  |
| CARASSAI         REGIONE MARCHE         -5           CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | REGIONE LOMBARDIA       | 0                                              |  |
| CARATE BRIANZA         REGIONE LOMBARDIA         -49           CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONIO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARASSAI                |                         | -5                                             |  |
| CARBOGNANO         REGIONE LAZIO         -8           CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARATE BRIANZA          | REGIONE LOMBARDIA       | -49                                            |  |
| CARDANO AL CAMPO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         | -8                                             |  |
| CARNAGO         REGIONE LOMBARDIA         -19           CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         | -15                                            |  |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         | -19                                            |  |
| CARONIA         REGIONE SICILIA         -3           CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         | -1                                             |  |
| CARONNO VARESINO         REGIONE LOMBARDIA         -15           CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         | -3                                             |  |
| CAROSINO         REGIONE PUGLIA         -21           CARPIANO         REGIONE LOMBARDIA         -1           CARPINO         REGIONE PUGLIA         -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | -15                                            |  |
| CARPIANO REGIONE LOMBARDIA -1 CARPINO REGIONE PUGLIA -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         | -21                                            |  |
| CARPINO REGIONE PUGLIA -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         | -1                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         | -24                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         | -17                                            |  |

| COMUNE                                           | REGIONE DI APPARTENENZA               | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARTURA                                          | REGIONE VENETO                        | -1                                                                                                           |
| CASACALENDA                                      | REGIONE MOLISE                        | -7                                                                                                           |
| CASALE CREMASCO-VIDOLASCO                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| CASALE LITTA                                     | REGIONE LOMBARDIA                     | -8                                                                                                           |
| CASALETTO CEREDANO                               | REGIONE DIEMONTE                      | -1                                                                                                           |
| CASAMASSIMA                                      | REGIONE PIEMONTE REGIONE PUGLIA       | -2                                                                                                           |
| CASAMASSIMA<br>CASELLA                           | REGIONE LIGURIA                       | -68<br>-2                                                                                                    |
| CASNIGO                                          | REGIONE LIGURIA  REGIONE LOMBARDIA    | -10                                                                                                          |
| CASORATE SEMPIONE                                | REGIONE LOMBARDIA                     |                                                                                                              |
| CASTEL D'AIANO                                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -6                                                                                                           |
| CASTEL DI CASIO                                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -17                                                                                                          |
| CASTEL DI LAMA                                   | REGIONE MARCHE                        | -1                                                                                                           |
| CASTEL DI LUCIO                                  | REGIONE SICILIA                       | -2                                                                                                           |
| CASTEL GIORGIO                                   | REGIONE UMBRIA                        | -8                                                                                                           |
| CASTEL MAGGIORE                                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -45                                                                                                          |
| CASTEL MELLA                                     | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| CASTEL SAN GIORGIO                               | REGIONE CAMPANIA                      | -49                                                                                                          |
| CASTEL VISCARDO                                  | REGIONE UMBRIA                        | -10                                                                                                          |
| CASTELCOVATI                                     | REGIONE LOMBARDIA                     | -2                                                                                                           |
| CASTELLANA GROTTE                                | REGIONE PUGLIA                        | -79                                                                                                          |
| CASTELLETTO DI BRANDUZZO                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -3                                                                                                           |
| CASTELLI CALEPIO                                 | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| CASTELLO D'ARGILE                                | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -16                                                                                                          |
| CASTELL'UMBERTO                                  | REGIONE LONDARDIA                     | -3                                                                                                           |
| CASTELVECCANA                                    | REGIONE LOMBARDIA                     | -7                                                                                                           |
| CASTICLIONE DEL PEDOLL                           | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -37<br>-21                                                                                                   |
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI<br>CASTIGLIONE DEL LAGO   | REGIONE EMILIA ROMAGNA REGIONE UMBRIA | -21                                                                                                          |
| CASTIGLIONE DEL LAGO  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | REGIONE UMBRIA REGIONE LOMBARDIA      | -114                                                                                                         |
| CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CASTIGNANO            | REGIONE MARCHE                        | -2<br>-7                                                                                                     |
| CASTRONNO                                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -16                                                                                                          |
| CAVRIANA                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -8                                                                                                           |
| CAZZANO SANT'ANDREA                              | REGIONE LOMBARDIA                     | -5                                                                                                           |
| CEDEGOLO                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| CELLATICA                                        | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| CELLE LIGURE                                     | REGIONE LIGURIA                       | -8                                                                                                           |
| CELLERE                                          | REGIONE LAZIO                         | -4                                                                                                           |
| CENATE SOPRA                                     | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| CENATE SOTTO                                     | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| CENE                                             | REGIONE LOMBARDIA                     | -13                                                                                                          |
| CENESELLI                                        | REGIONE VENETO                        | -5                                                                                                           |
| CERANESI                                         | REGIONE LIGURIA                       | -2                                                                                                           |
| CERCEMAGGIORE                                    | REGIONE MOLISE                        | -6                                                                                                           |
| CEREGNANO                                        | REGIONE VENETO                        | 0                                                                                                            |
| CERIANO LAGHETTO                                 | REGIONE LOMBARDIA                     | -10                                                                                                          |
| CERRO AL LAMBRO                                  | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| CERRO MAGGIORE                                   | REGIONE LOMBARDIA                     | -27                                                                                                          |
| CERRO VERONESE                                   | REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA      | -6<br>-3                                                                                                     |
| CERVESINA<br>CESANA BRIANZA                      | REGIONE LOMBARDIA                     | -3                                                                                                           |
| CESANO MADERNO                                   | REGIONE LOMBARDIA                     | -104                                                                                                         |
| CHIEVE                                           | REGIONE LOMBARDIA                     | -104                                                                                                         |
| CINGIA DE' BOTTI                                 | REGIONE LOMBARDIA                     | -3                                                                                                           |
| CIRIMIDO                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -19                                                                                                          |
| CISANO BERGAMASCO                                | REGIONE LOMBARDIA                     | -19                                                                                                          |
| CISANO SUL NEVA                                  | REGIONE LIGURIA                       | -3                                                                                                           |
| CISERANO                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -13                                                                                                          |
| CISTERNA DI LATINA                               | REGIONE LAZIO                         | -114                                                                                                         |
| CISTERNINO                                       | REGIONE PUGLIA                        | -29                                                                                                          |
| CITTÀ DELLA PIEVE                                | REGIONE UMBRIA                        | -63                                                                                                          |
| CIVIDATE AL PIANO                                | REGIONE LOMBARDIA                     | -2                                                                                                           |
| COCCONATO                                        | REGIONE PIEMONTE                      | -1                                                                                                           |
| COCQUIO-TREVISAGO                                | REGIONE LOMBARDIA                     | -2                                                                                                           |
| CODRONGIANOS                                     | REGIONE SARDEGNA                      | -3                                                                                                           |
| COGGIOLA                                         | REGIONE PIEMONTE                      | -2                                                                                                           |
| COGLIATE                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -9                                                                                                           |
| COLLAZZONE                                       | REGIONE UMBRIA                        | -12                                                                                                          |

| COMUNE                      | REGIONE DI APPARTENENZA                     | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLLECCHIO                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | -39                                                                                                          |
| COLOBRARO                   | REGIONE BASILICATA                          | -6                                                                                                           |
| COLOGNO AL SERIO            | REGIONE LOMBARDIA                           | -1                                                                                                           |
| COLTURANO                   | REGIONE LOMBARDIA                           | 0                                                                                                            |
| COLZATE                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -5                                                                                                           |
| COMACCHIO                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | -61                                                                                                          |
| COMEZZANO-CIZZAGO COMIGNAGO | REGIONE LOMBARDIA REGIONE PIEMONTE          | -11<br>-3                                                                                                    |
| COMUN NUOVO                 | REGIONE FIEMONTE  REGIONE LOMBARDIA         | -11                                                                                                          |
| CONCA DELLA CAMPANIA        | REGIONE CAMPANIA                            | -5                                                                                                           |
| CORBARA                     | REGIONE CAMPANIA                            | -10                                                                                                          |
| CORI                        | REGIONE LAZIO                               | -35                                                                                                          |
| CORMANO                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -21                                                                                                          |
| CORNIGLIO                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | -14                                                                                                          |
| CORNO GIOVINE               | REGIONE LOMBARDIA                           | -1                                                                                                           |
| CORTE PALASIO               | REGIONE LOMBARDIA                           | -3                                                                                                           |
| CORVINO SAN QUIRICO         | REGIONE LOMBARDIA                           | -3                                                                                                           |
| CORZANO                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -4                                                                                                           |
| COSSIGNANO                  | REGIONE MARCHE                              | -2                                                                                                           |
| COVO                        | REGIONE LOMBARDIA                           | -2                                                                                                           |
| CREDARO                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -1                                                                                                           |
| CREMELLA                    | REGIONE LOMBARDIA                           | -3                                                                                                           |
| CREMENO<br>CREMOSANO        | REGIONE LOMBARDIA                           | -7<br>-2                                                                                                     |
| CRESPIATICA                 | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA         | -2                                                                                                           |
| CRESSA                      | REGIONE EGMBARDIA  REGIONE PIEMONTE         | -7                                                                                                           |
| CREVACUORE                  | REGIONE PIEMONTE                            | -2                                                                                                           |
| CUPELLO                     | REGIONE ABRUZZO                             | -61                                                                                                          |
| CUPRA MARITTIMA             | REGIONE MARCHE                              | -15                                                                                                          |
| CURNO                       | REGIONE LOMBARDIA                           | -21                                                                                                          |
| CUSANO MILANINO             | REGIONE LOMBARDIA                           | -21                                                                                                          |
| DALMINE                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -3                                                                                                           |
| DAVERIO                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -9                                                                                                           |
| DECIMOMANNU                 | REGIONE SARDEGNA                            | -8                                                                                                           |
| DECIMOPUTZU                 | REGIONE SARDEGNA                            | -4                                                                                                           |
| DELLO                       | REGIONE LOMBARDIA                           | -17                                                                                                          |
| DERUTA                      | REGIONE UMBRIA                              | -33<br>-2                                                                                                    |
| DOLIANOVA<br>DOMUS DE MARIA | REGIONE SARDEGNA<br>REGIONE SARDEGNA        | -2                                                                                                           |
| DONORI                      | REGIONE SARDEGNA                            | -22                                                                                                          |
| DORMELLETTO                 | REGIONE PIEMONTE                            | -7                                                                                                           |
| DOVERA                      | REGIONE LOMBARDIA                           | -2                                                                                                           |
| DUMENZA                     | REGIONE LOMBARDIA                           | -3                                                                                                           |
| ELMAS                       | REGIONE SARDEGNA                            | -9                                                                                                           |
| ENDINE GAIANO               | REGIONE LOMBARDIA                           | 0                                                                                                            |
| FABRO                       | REGIONE UMBRIA                              | -13                                                                                                          |
| FAGGIANO                    | REGIONE PUGLIA                              | -13                                                                                                          |
| FALCONARA MARITTIMA         | REGIONE MARCHE                              | -126                                                                                                         |
| FALCONE                     | REGIONE SICILIA                             | -4                                                                                                           |
| FARNESE                     | REGIONE LAZIO                               | -1                                                                                                           |
| FASANO                      | REGIONE PUGLIA                              | -89                                                                                                          |
| FAUGLIA<br>FELINO           | REGIONE TOSCANA                             | -3<br>-24                                                                                                    |
| FERNO                       | REGIONE EMILIA ROMAGNA<br>REGIONE LOMBARDIA | -24<br>-6                                                                                                    |
| FERRERE                     | REGIONE LOMBARDIA REGIONE PIEMONTE          | -b<br>-1                                                                                                     |
| FICARRA                     | REGIONE FIEMONTE  REGIONE SICILIA           | -1                                                                                                           |
| FICULLE                     | REGIONE UMBRIA                              | -12                                                                                                          |
| FILAGO                      | REGIONE LOMBARDIA                           | -12                                                                                                          |
| FIORANO AL SERIO            | REGIONE LOMBARDIA                           | -10                                                                                                          |
| FLORINAS                    | REGIONE SARDEGNA                            | -7                                                                                                           |
| FOGLIZZO                    | REGIONE PIEMONTE                            | -6                                                                                                           |
| FOLLO                       | REGIONE LIGURIA                             | -116                                                                                                         |
| FRANCOLISE                  | REGIONE CAMPANIA                            | -17                                                                                                          |
| FRASSINELLE POLESINE        | REGIONE VENETO                              | -6                                                                                                           |
| FRATTA TODINA               | REGIONE UMBRIA                              | -6                                                                                                           |
| FRESAGRANDINARIA            | REGIONE ABRUZZO                             | -16                                                                                                          |
| FUMANE                      | REGIONE VENETO                              | -4                                                                                                           |
| GAGGIO MONTANO              | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | -15                                                                                                          |

| GALATI MAMERTINO GALLIERA GALLUCCIO GALTELLÌ GANDINO GANDOSSO GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA | REGIONE SICILIA REGIONE EMILIA ROMAGNA REGIONE CAMPANIA REGIONE SARDEGNA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE USETO REGIONE LOMBARDIA | -2<br>-14<br>-8<br>-30<br>-17<br>-1<br>-1<br>-2<br>-4<br>-3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| GALLUCCIO GALTELLÌ GANDINO GANDOSSO GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                           | REGIONE CAMPANIA REGIONE SARDEGNA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                           | -8<br>-30<br>-17<br>-1<br>-1<br>-2<br>-4                    |
| GALTELLÌ GANDINO GANDOSSO GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                     | REGIONE SARDEGNA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                              | -30<br>-17<br>-1<br>-1<br>-2<br>-4                          |
| GANDINO GANDOSSO GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                              | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                               | -17<br>-1<br>-2<br>-4                                       |
| GANDOSSO GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                      | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LIGURIA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                 | -1<br>-2<br>-4                                              |
| GARLENDA GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                               | REGIONE LIGURIA REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                     | -2<br>-4                                                    |
| GAVELLO GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                                        | REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                     | -4                                                          |
| GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                                                | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| GAZZADA SCHIANNO GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                                                                       | REGIONE LOMBARDIA<br>REGIONE LOMBARDIA<br>REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| GAZZANIGA GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                                                                                        | REGIONE LOMBARDIA<br>REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                     | -14                                                         |
| GEMONIO GESSATE GIACCIANO CON BARUCHELLA GIOIOSA IONICA GIOIOSA MAREA                                                                                                                                  | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -18                                                         |
| GIACCIANO CON BARUCHELLA<br>GIOIOSA IONICA<br>GIOIOSA MAREA                                                                                                                                            | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2                                                          |
| GIOIOSA IONICA<br>GIOIOSA MAREA                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1                                                          |
| GIOIOSA MAREA                                                                                                                                                                                          | REGIONE VENETO                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        | REGIONE CALABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        | REGIONE SICILIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | -19                                                         |
| GIUSSANO                                                                                                                                                                                               | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -33                                                         |
| GOITO                                                                                                                                                                                                  | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -27                                                         |
| GOLASECCA                                                                                                                                                                                              | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2                                                          |
| GONNOSFANADIGA                                                                                                                                                                                         | REGIONE SARDEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -9                                                          |
| GONZAGA                                                                                                                                                                                                | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12                                                         |
| GORGONZOLA<br>GORLAGO                                                                                                                                                                                  | REGIONE LOMBARDIA<br>REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                     | -3<br>-1                                                    |
| GORLAGO<br>GORO                                                                                                                                                                                        | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1<br>-11                                                   |
| GRANAGLIONE                                                                                                                                                                                            | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -71                                                         |
| GRANAROLO DELL'EMILIA                                                                                                                                                                                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7                                                          |
| GRANTOLA                                                                                                                                                                                               | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4                                                          |
| GRASSOBBIO                                                                                                                                                                                             | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -17                                                         |
| GRAVINA IN PUGLIA                                                                                                                                                                                      | REGIONE PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                             | -113                                                        |
| GRISIGNANO DI ZOCCO                                                                                                                                                                                    | REGIONE VENETO                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2                                                          |
| GRIZZANA MORANDI                                                                                                                                                                                       | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14                                                         |
| GROTTAGLIE                                                                                                                                                                                             | REGIONE PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                             | -8                                                          |
| GROTTAMMARE                                                                                                                                                                                            | REGIONE MARCHE                                                                                                                                                                                                                                                                             | -26                                                         |
| GROTTAZZOLINA                                                                                                                                                                                          | REGIONE MARCHE                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5                                                          |
| GROTTERIA GREEN MONTE                                                                                                                                                                                  | REGIONE CALABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5                                                          |
| GRUMELLO DEL MONTE GRUMOLO DELLE ABBADESSE                                                                                                                                                             | REGIONE LOMBARDIA REGIONE VENETO                                                                                                                                                                                                                                                           | -22<br>-2                                                   |
| GUAMAGGIORE                                                                                                                                                                                            | REGIONE SARDEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2                                                          |
| GUASILA                                                                                                                                                                                                | REGIONE SARDEGNA REGIONE SARDEGNA                                                                                                                                                                                                                                                          | -2                                                          |
| GUIDIZZOLO                                                                                                                                                                                             | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -17                                                         |
| INTRODACQUA                                                                                                                                                                                            | REGIONE ABRUZZO                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2                                                          |
| ISCHIA DI CASTRO                                                                                                                                                                                       | REGIONE LAZIO                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1                                                          |
| ISCHITELLA                                                                                                                                                                                             | REGIONE PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                             | -25                                                         |
| ISOLA DEL CANTONE                                                                                                                                                                                      | REGIONE LIGURIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4                                                          |
| ITTIRI                                                                                                                                                                                                 | REGIONE SARDEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2                                                          |
| JELSI                                                                                                                                                                                                  | REGIONE MOLISE                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4                                                          |
| LAGOSANTO                                                                                                                                                                                              | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -13                                                         |
| LALLIO                                                                                                                                                                                                 | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12                                                         |
| LAVENA PONTE TRESA                                                                                                                                                                                     | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -13                                                         |
| LAZZATE<br>LEFFE                                                                                                                                                                                       | REGIONE LOMBARDIA<br>REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                     | -15<br>-15                                                  |
| LETTE LENTATE SUL SEVESO                                                                                                                                                                               | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -13                                                         |
| LEPORANO                                                                                                                                                                                               | REGIONE PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                             | -29                                                         |
| LESIGNANO DE' BAGNI                                                                                                                                                                                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14                                                         |
| LEVATE                                                                                                                                                                                                 | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10                                                         |
| LIBRIZZI                                                                                                                                                                                               | REGIONE SICILIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5                                                          |
| LIMBIATE                                                                                                                                                                                               | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -98                                                         |
| LIMIDO COMASCO                                                                                                                                                                                         | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -3                                                          |
| LISSONE                                                                                                                                                                                                | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -142                                                        |
| LIZZANO IN BELVEDERE                                                                                                                                                                                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14                                                         |
| LOANO                                                                                                                                                                                                  | REGIONE LIGURIA                                                                                                                                                                                                                                                                            | -22                                                         |
| LOCOROTONDO                                                                                                                                                                                            | REGIONE PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                             | -58                                                         |
| LOGRATO                                                                                                                                                                                                | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -12                                                         |
| LOIANO                                                                                                                                                                                                 | REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6                                                          |
| LOIRI PORTO SAN PAOLO                                                                                                                                                                                  | REGIONE SARDEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2                                                          |
| LOMAZZO                                                                                                                                                                                                | REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | -7                                                          |
| LONATE POZZOLO<br>LONGI                                                                                                                                                                                | REGIONE LOMBARDIA REGIONE SICILIA                                                                                                                                                                                                                                                          | -10<br>-1                                                   |

— 12 –

| MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE MARCHE         -30           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE UMBRIA         -7           MONTECHIARUGOLO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECORVINO ROVELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -3           MONTEFICINO         REGIONE CAMPANIA         -3           MONTEFIORE DELL'ASO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGABBIONE         REGIONE UMBRIA         -9           MONTEGRINO VALTRAVAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTEGROSSO D'ASTI         REGIONE PIEMONTE         -6           MONTELASI         REGIONE PUGLIA         -17           MONTELEONE D'ORVIETO         REGIONE UMBRIA         -11           MONTELLO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTEMAGGIORE AL METAURO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEMARCIANO         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         | (iii iiiigiiaia di edio)                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|--|
| LINGAYILLA   REGIONE LOMBARDIA   -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMUNE                   | REGIONE DI APPARTENENZA | sensi del comma 122, articolo 1 della legge n. |  |
| LILOGOSANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOVERE                   | REGIONE LOMBARDIA       | 0                                              |  |
| LILRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         |                                                |  |
| MACLEDRO   REGIONE LOMBARDIA   44   MAGIONE   REGIONE LOMBARDIA   41   MAGIONE   REGIONE LOMBARDIA   41   MAGIONE   REGIONE LOMBARDIA   41   MAGIONE   REGIONE LOMBARDIA   41   MALGONIO   REGIONE LOMBARDIA   42   MALGONIO   REGIONE LOMBARDIA   42   MALGONIO   REGIONE LOMBARDIA   42   MALGONIO   REGIONE LOMBARDIA   43   MARDIA   REGIONE LOMBARDIA   42   MARDIA   MARDIA   MARDIA   42   MARDIA DI VALPOLICELLA   REGIONE LOMBARDIA   43   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   43   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   43   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   44   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   44   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   44   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   45   MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   47   MASSICIANO   REGIONE LOMBARDIA   47   MASSICIANO   REGIONE LOMBARDIA   47   MASSICIANO   REGIONE LOMBARDIA   47   MASSICIANO   REGIONE LOMBARDIA   42   MASSICIANO   REGIONE LOMBARDIA   42   MELARA   REGIONE LOMBARDIA   42   MEDALA   REGIONE LOMBARDIA   42   MEDALA   REGIONE LOMBARDIA   42   MELARA   REGIONE LOMBARDIA   42   MELARA   REGIONE LOMBARDIA   43   MEZIANO   REGIONE LOMBARDIA   44   MERCINO   REGIONE LOMBARDIA   45   MEDALE LOMBARDIA   46   MEZARIO   REGIONE LOMBARDIA   47   MONTELA REGIONE LOMBARDIA   47   MONTELA REGIONE LOMBARDIA   47   MONTELA REGIONE    |                          |                         | -                                              |  |
| MACIODIO         REGIONE IOMERADIA         41           MAIRANO         REGIONE UMBRIA         1-19           MAIRANO         REGIONE IOMERADIA         1-0           MALEGNIO         REGIONE IOMERADIA         1-5           MALEGNO         REGIONE IOMERADIA         2-5           MALEGNO         REGIONE IOMERADIA         3-5           MARCHIROLO         REGIONE IOMERADIA         3-3           MAPRILO         REGIONE IOMERADIA         3-3           MARRANO DI VALPOLICELLA         REGIONE EVENTO         3-3           MARRINA IL GOIOSA IONICA         REGIONE EVENTO         3-3           MARRINA IL GOIOSA IONICA         REGIONE EVENTO         3-4           MARRINA IL GOIOSA IONICA         REGIONE EVENTO         3-4           MARRINA IL GOIOSA IONICA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         3-1           MARINA IL GOIOSA IONICA         1-1         1-1           MARZADOTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         3-1           MARZADOTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         3-2           MARZADO APPIO         REGIONE SICILIA         3-1           MASSA MARTANA         REGIONE SICILIA         3-1           MASSA MARTANA         REGIONE SICILIA         3-1           MASSINO SINCONTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                                |  |
| MAGIONE         REGIONE LOMBARDIA         -119           MALAGNINO         REGIONE LOMBARDIA         -10           MALEGNO         REGIONE LOMBARDIA         -5           MALHONO         REGIONE COMBARDIA         -4           MARMOLA         REGIONE CALARIA         -2           MARMOLA         REGIONE CALARIA         -2           MARANO DI VALPOLICELLA         REGIONE COMBARDIA         -3           MARANO DI VALPOLICELLA         REGIONE COMBARDIA         -3           MARIA DI GIOLOSA IONICA         REGIONE COMBARDIA         -9           MARIA DI GIOLOSA IONICA         REGIONE CALARIA         -4           MARIA PRANCA         REGIONE CALBRIA         -4           MARIA PRANCA         REGIONE CALBRIA         -18           MARZABOTO         REGIONE CAMPANIA         -8           MARZARO ALO         REGIONE CAMPANIA         -8           MASSA ILIBERINE         REGIONE CAMPANIA         -13           MASSA ILIBERINE         REGIONE CAMPANIA         -13           MASSIGNANO         REGIONE MARCHIE         -2           MASSIONANO         REGIONE MARCHIE         -2           MASSIONANO         REGIONE MARCHIE         -2           MASSION VISCONTI         REGIONE PROMOTE </td <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                         |                                                |  |
| MAILAGNINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |                                                |  |
| MALEGNO   REGIONE LOMBARDIA   3-4 MAMMOLA   REGIONE LOMBARDIA   3-4 MAMMOLA   REGIONE CALABRIA   3-2 MAPELLO   REGIONE CALABRIA   3-2 MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   3-3 MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   3-3 MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   3-3 MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   3-9 MARCHIROLO   REGIONE LOMBARDIA   3-9 MARINA DI GIODIOSA IONICA   REGIONE CALABRIA   4-4 MARSCIANO   REGIONE CALABRIA   4-1 MARSCIANO   REGIONE CALABRIA   4-1 MARSCIANO   REGIONE CALABRIA   4-1 MARZABOTTO   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-2 MARZABOTTO   REGIONE EMILIA ROMAGNA   3-2 MARZABOTTO   REGIONE EMILIA ROMAGNA   3-8 MARZABOTTO   REGIONE CALABRIA   3-1 MASSALUBRENSE   REGIONE CALABRIA   3-1 MASSA MARTANA   REGIONE CALABRIA   3-1 MASSA MARTANA   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-3 MASSINONO   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-2 MEDOLE   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-2 MELARA   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MELIARA   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MILIELLO ROSMARINO   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MILIELLO ROSMARINO   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MILIELLO ROSMARINO   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MORNASTERACE   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MORNASTERACE   REGIONE MURILA ROMAGNA   3-4 MORNASTERACE   REGIO |                          |                         |                                                |  |
| MALEGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |                                                |  |
| MAMMOLA         REGIONE CALABRIA         3           MARELLO         REGIONE LOMBARDIA         3           MARANO DI VALPOLICELLA         REGIONE VENETO         3           MARINA DI GIOIOSA IONICA         REGIONE CALABRIA         4           MARINA DI GIOIOSA ONICA         REGIONE CALABRIA         4           MARINA PIRANCA         REGIONE PUBLIA         1-18           MARTAN FRANCA         REGIONE PULLIA         1-15           MARZABOTO         REGIONE CAMPANIA         20           MAZANO APPIO         REGIONE CAMPANIA         4-8           MASCALUCIA         REGIONE SICILIA         1-11           MASSI ALUBRENSE         REGIONE CAMPANIA         3-3           MASSIGNANO         REGIONE MERITA         1-3           MASSIKONANO         REGIONE MERITA         1-3           MASSIKONANO         REGIONE MERITA         2-2           MATRICE         REGIONE MERITA         2-2           MATRICE         REGIONE MERITA         2-2           MEDA         REGIONE MERITA         2-2           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         2-2           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         4-2           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         4-4      <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                                |  |
| MAPELLO         REGIONE LOMBARDIA         -3           MARASAN DI VALPOLUCELLA         REGIONE VENETO         -3           MARCHIROLO         REGIONE LOMBARDIA         -9           MARSINA DI GIGIOSA IONICA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MARSINA DI GIGIOSA IONICA         REGIONE CALABRIA         -4           MARSINA PRANCA         REGIONE EUGLIA         -15           MARZANO OPPIO         REGIONE EUGLIA         -15           MARZANO APPIO         REGIONE CAMPANIA         -8           MASCALUCIA         REGIONE SICILIA         -11           MASSA LUBRENSE         REGIONE CAMPANIA         -37           MASSA HUBRENSE         REGIONE CAMPANIA         -37           MASSA KUBRATANA         REGIONE MARCHE         -13           MASSION VISCONTI         REGIONE MERCHE         -2           MASSION VISCONTI         REGIONE MERCHE         -2           MEDA         REGIONE MERCHE         -8           MEDA         REGIONE MERCHE         -8           MEDA         REGIONE MERCHE         -8           MEDA         REGIONE MERCHE         -9           MEDA         REGIONE MERCHE         -9           MEDA         REGIONE MERCHE         -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |                                                |  |
| MARCHIROLO   REGIONE VENETO   9-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                                                |  |
| MARCHIROLO         REGIONE LOMBARDIA         9           MARSICANO         REGIONE CALABRIA         4           MARSICANO         REGIONE UMBRIA         -18           MARZAROTTO         REGIONE PUGLIA         -15           MARZAROTTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -20           MARZANO APPIO         REGIONE CAMPANIA         -8           MASSA LUBREINSE         REGIONE SICILIA         -11           MASSA LUBREINSE         REGIONE CAMPANIA         -37           MASSA LUBREINSE         REGIONE CAMPANIA         -37           MASSIGNANO         REGIONE MERCHE         -2           MASSIGNANO         REGIONE MERCHE         -2           MASSIGNANO         REGIONE MERCHE         -2           MATICCE         REGIONE MERCHE         -2           MATICCE         REGIONE MERCHE         -2           MEDA         REGIONE MERCHE         -2           MELDA         REGIONE MERCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         |                                                |  |
| MARINA DI GIOIOSA IONICA   REGIONE CALABRIA   -18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                                                |  |
| MARTINA FRANCA   REGIONE PUGLIA   -15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARINA DI GIOIOSA IONICA |                         | -4                                             |  |
| MARZANOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARSCIANO                | REGIONE UMBRIA          |                                                |  |
| MARZALUCIA   REGIONE ICILIA   -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | REGIONE PUGLIA          | -15                                            |  |
| MASSA LUCIA   REGIONE CAMPANIA   3.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |                                                |  |
| MASSA LUBRENSE         REGIONE CAMPANIA         -37           MASSIGNANO         REGIONE MARCHE         -13           MASSIGNANO         REGIONE MARCHE         -2           MASSIGNANO         REGIONE MARCHE         -2           MASSIGNANO         REGIONE MARCHE         -2           MASSIGNO VISCONTI         REGIONE MARCHE         -2           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MOINELLA         REGIONE SICILIA         -1           MOINELA         REGIONE SICILIA         -1 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |                                                |  |
| MASSA MARTANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                                                |  |
| MASSIGNANO         REGIONE MARCHE         -2           MASSINO VISCONTI         REGIONE MOLISE         -2           MEDA         REGIONE MOLISE         -2           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -13           MERLINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           META         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANGO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE CAMPANIA         -12           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -2           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MINISTO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOCILIA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MONIBELIA         REGIONE SICILIA         -14           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE SICILIA         -4           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE SIADEGNA         -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                                                |  |
| MASSINO VISCONTI         REGIONE PIEMONTE         -8           MATRICE         REGIONE MOLISE         -2           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -13           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE LOMBARDIA         -19           META         REGIONE LOMBARDIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -16           MIGNANEGO         REGIONE LIGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE LIGURIA         -12           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE PUGLIA         -12           MISINTO         REGIONE PUGLIA         -55           MISINTO         REGIONE DIMBARDIA         -14           MOLINELLA         REGIONE PUGLIA         -8           MOLINELLA         REGIONE SARDEGNA         -41           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -41           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -23           MONSAMPOLO DEL TRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |                                                |  |
| MATRICE         REGIONE MOLISE         -29           MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE VENETO         -13           MERARA         REGIONE VENETO         -13           MERARA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE LOMBARDIA         -19           META         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANEGO         REGIONE LOMBARDIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE LORIGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE LORIGURIA         -1           MISINTO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MOCILIA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOCILIA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOLINELLA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOLINELLA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MONITALTO DELLE MERCE         REGIONE LOMBARDIA         -14           MONASTIER         REGIONE MILIA ROMAGNA         -41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         |                                                |  |
| MEDA         REGIONE LOMBARDIA         -29           MEDOLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE LOMBARDIA         -13           MERLINO         REGIONE EMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE LOMBARDIA         -19           META         REGIONE CAMPANIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANDEGO         REGIONE LIGURIA         -2           MIGNAND MONTE LUNGO         REGIONE CAMPANIA         -12           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SCILLIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE PUGLIA         -5           MISINTO         REGIONE DUGLIA         -5           MOLINELLA         REGIONE DUGBARDIA         -1           MOLINELLA         REGIONE DUBBARDIA         -4           MONASTERACE         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONASTERACE         REGIONE CALABRIA         -6           MONASTERACE         REGIONE SARDEGNA         -2           MONASTIR DI TREVISO         REGIONE SARDEGNA         -2           MONSAMPOL DEL TRONTO         REGIONE SARDEGNA         -2           MONTAGNAREALE         REGIONE SARDEGNA         -3 <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         |                                                |  |
| MEDDLE         REGIONE LOMBARDIA         -12           MELARA         REGIONE VENETO         -13           MERLINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           META         REGIONE CAMPANIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANEGO         REGIONE LOGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE CAMPANIA         -12           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE ELIGURIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE ELIGURIA         -5           MINIBERVINO MURGE         REGIONE ELOMBARDIA         -5           MISTO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOGLIA         REGIONE ELOMBARDIA         -14           MONASTERACE         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTERACE         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE SARDEGNA         -20           MONSHERATO         REGIONE SARDEGNA         -20           MONSERATO         REGIONE SARDEGNA         -23           MONSERATO         REGIONE MARCHE <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                         |                                                |  |
| MELARA         REGIONE VENETO         -13           MERLINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           META         REGIONE CAMPANIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MIGNANEGO         REGIONE LIGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE SICILIA         -12           MIRITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MINISHYINO MURGE         REGIONE BUGLIA         -55           MISIENTO         REGIONE DUGLIA         -55           MOLINELLA         REGIONE DUMBARDIA         -14           MOLINELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTIERACE         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -22           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -23           MONSAPRATO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -23           MONSAPRATO         REGIONE RARCIE         -23           MONSAPRATO         REGIONE RARCIE         -23           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE RARCIE         -3           MONTALTO DI CASTRO <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                                                |  |
| MERLINO         REGIONE LOMBARDIA         -19           MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -19           META         REGIONE CAMPANIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -2           MIGNANG MONTE LUNGO         REGIONE LIGURIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MISINTO         REGIONE PUGLIA         -55           MISINTO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MOGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -8           MOLIBELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTERACE         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE SARDEGNA         -20           MONSERRATO         REGIONE SARDEGNA         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNARBALE         REGIONE MARCHE <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |                                                |  |
| MESOLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -1-19           META         REGIONE CAMPANIA         -1-6           MEZZANINO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MIGNANGO         REGIONE LIGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE CAMPANIA         -1-2           MILITELLO ROSMARINO         REGIONE SICILIA         -1           MINERVINO MURGE         REGIONE BULLA         -5           MISINTO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -8           MOLINELIA         REGIONE LOMBARDIA         -8           MOLINELIA         REGIONE CALBRIA         -6           MONASTERACE         REGIONE CALBRIA         -6           MONASTIR         REGIONE VENETO         -14           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -2           MONSAMPLO DEL TRONTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPLO DEL TRONTO         REGIONE MARCHE         -23           MONTAGNAS LOMBARDA         -5         MONTAGNAS LOMBARDA         -5           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE MARCHE         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LAZIO         -19           MONTE CASTELLO DI VIBIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                         |                                                |  |
| META         REGIONE CAMPANIA         -16           MEZZANINO         REGIONE LOBMARDIA         -4           MIGNANEGO         REGIONE LIGURIA         -2           MIGNANO MONTE LUNGO         REGIONE CAMPANIA         -12           MINERVINO MURGE         REGIONE SICILIA         -1           MINERVINO MURGE         REGIONE PUGLIA         -55           MISINTO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -8           MOLIBELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTERACE         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTERACE         REGIONE SARDEGNA         -20           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE SARDEGNA         -23           MONSARRATO         REGIONE SARDEGNA         -3           MONTAGNAREALE         REGIONE SARDEGNA         -4           MONTAGNAREALE         REGIONE SARDEGNA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         -3         -4           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE MARCHE         -3           MONTELO DI CASTRO         REGIONE LAZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                         |                                                |  |
| MEZZANINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                                                |  |
| MIGNANO MONTE LUNGO REGIONE CAMPANIA -12 MILITELLO ROSMARINO REGIONE SICILIA -1 MINERVINO MURGE REGIONE PUGLIA -55 MISINTO REGIONE DOMBARDIA -14 MOGLIA REGIONE LOMBARDIA -14 MOGLIA REGIONE EMILIA ROMAGNA -14 MONLINELA REGIONE EMILIA ROMAGNA -41 MONASTERACE REGIONE CALABRIA -6 MONASTIER DI TREVISO REGIONE VENETO -14 MONASTIR REGIONE SARDEGNA -20 MONGHIDORO REGIONE SARDEGNA -55 MONSAMPOLO DEL TRONTO REGIONE MARCHE -23 MONSARTO REGIONE SARDEGNA -49 MONTAGNAREALE REGIONE SICILIA -4 MONTALTO DI CASTRO REGIONE MARCHE -33 MONTALTO DI CASTRO REGIONE MARCHE -34 MONTALTO DI CASTRO REGIONE MARCHE -34 MONTE CREMASCO REGIONE LAZIO -19 MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -46 MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -55 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -50 MONTE SAN VITO REGIONE LOMBARDIA -51 MONTE CREMASCO REGIONE LAZIO -50 MONTE SAN VITO REGIONE LAZIO -50 MONTE GREMASCO REGIONE LAZIO -50 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -50 MONTEGRINA REGIONE LOMBARDIA -51 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -52 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -54 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -54 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -54 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -51 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -51 MONTEGRINO VALTRAVA | MEZZANINO                |                         | -4                                             |  |
| MILITELLO ROSMARINO   REGIONE PUGLIA   .55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MIGNANEGO                | REGIONE LIGURIA         | -2                                             |  |
| MINERVINO MURGE         REGIONE PUGLIA         -55           MISINTO         REGIONE LOMBARDIA         -14           MOGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -8           MOLINELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -41           MONASTERACE         REGIONE CALABRIA         -6           MONASTIR DI TREVISO         REGIONE VENETO         -14           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE MARCHE         -23           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE SICILIA         -4           MONTAGNAREALE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DI LE MARCHE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LAZIO         -19           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CREMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -10           MONTE SAN VITO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MONTE SAN VITO         REGIONE LOMBARDIA         -1           MONTEGELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE MARCHE         -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MIGNANO MONTE LUNGO      | REGIONE CAMPANIA        | -12                                            |  |
| MISINTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |                                                |  |
| MOGLIA REGIONE LOMBARDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |                                                |  |
| MOLINELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         41           MONASTERACE         REGIONE CALABRIA         -6           MONASTIR         REGIONE VENETO         -14           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNAREALE         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE LAZIO         -19           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTA LO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CREMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE MARCHE         -3           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE MARCHE         -3           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECONIVIO ROVELLA         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |                                                |  |
| MONASTERACE         REGIONE CALABRIA         -6           MONASTIER DI TREVISO         REGIONE VENETO         -14           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE MARCHE         -23           MONSERRATO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNAREALE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE MARCHE         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LAZIO         -19           MONTASOL LOMBARDO         REGIONE LAZIO         -19           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE CREMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE ROMANO         REGIONE LOMBARDIA         -10           MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE LAZIO         -5           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE MARCHE         -30           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECLIA REGIONE WARCHE         -29           MONTECHIARUGOLO </td <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                                                |  |
| MONASTIER DI TREVISO         REGIONE VENETO         -14           MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSERRATO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNAREALE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE MARCHE         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LAZIO         -19           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CREMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE LOMBARDIA         -10           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECONIVINO ROVELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                                |  |
| MONASTIR         REGIONE SARDEGNA         -20           MONGHIDORO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -5           MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE MARCHE         -23           MONSERRATO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNAREALE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE MARCHE         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE MARCHE         -3           MONTANASO LOMBARDO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE MARCHE         -30           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE LOMBARDIA         -17           MONTECCHIO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECORIVINO ROVELLA         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGRIONO VALITRAVAGLIA         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                         |                                                |  |
| MONGHIDORO REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                                                |  |
| MONSAMPOLO DEL TRONTO         REGIONE MARCHE         -23           MONSERRATO         REGIONE SARDEGNA         -49           MONTAGNAREALE         REGIONE SICILIA         -4           MONTALTO DELLE MARCHE         REGIONE MARCHE         -3           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -19           MONTALTO DI CASTRO         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTE CASTELLO DI VIBIO         REGIONE LOMBARDIA         -6           MONTE CREMASCO         REGIONE LOMBARDIA         -10           MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE MARCHE         -30           MONTECCHIO         REGIONE UMBRIA         -7           MONTECCHIO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECHIARUGOLO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECORVINO ROVELLA         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGROSO D'ASTI         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGROSSO D'ASTI         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTEGROSSO D'ASTI         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTELEON         REGIONE PIBMONTE         -6 <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                         |                                                |  |
| MONSERRATO REGIONE SARDEGNA -49 MONTAGNAREALE REGIONE SICILIA -4 MONTALTO DELLE MARCHE REGIONE MARCHE -3 MONTALTO DI CASTRO REGIONE LAZIO -19 MONTANASO LOMBARDO REGIONE LOMBARDIA -4 MONTE CASTELLO DI VIBIO REGIONE LOMBARDIA -6 MONTE CASTELLO DI VIBIO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE SAN VITO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECHIO REGIONE MARCHE -30 MONTECHIO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO REGIONE EMBRIA -7 MONTECORVINO ROVELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTEFELCINO REGIONE CAMPANIA -30 MONTEFELCINO REGIONE MARCHE -6 MONTEGORVINO ROVELLA REGIONE MARCHE -6 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMNOTE -6 MONTELON OR REGIONE PUGLIA -17 MONTELON OR REGIONE UMBRIA -11 MONTELON OR REGIONE PUGLIA -17 MONTELON OR REGIONE PUGLIA -17 MONTELON OR REGIONE UMBRIA -11 MONTELON OR REGIONE UMBRIA -11 MONTELON OR REGIONE PUGLIA -17 MONTELON OR REGIONE UMBRIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -6 MONTEMA |                          |                         |                                                |  |
| MONTAGNAREALE REGIONE SICILIA -4 MONTALTO DELLE MARCHE REGIONE MARCHE -3 MONTALTO DI CASTRO REGIONE LAZIO -19 MONTANASO LOMBARDO REGIONE LOMBARDIA -4 MONTE CASTELLO DI VIBIO REGIONE UMBRIA -6 MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO BELLO DELLA BATTAGLIA REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIARUGOLO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIARUGOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTEFLCINO REGIONE MARCHE -6 MONTEFLCINO REGIONE MARCHE -6 MONTEGRABBIONE REGIONE MARCHE -6 MONTEGRABIONE REGIONE UMBRIA -9 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE UMBRIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                         |                                                |  |
| MONTALTO DELLE MARCHEREGIONE MARCHE-3MONTALTO DI CASTROREGIONE LAZIO-19MONTANASO LOMBARDOREGIONE LOMBARDIA-4MONTE CASTELLO DI VIBIOREGIONE UMBRIA-6MONTE CREMASCOREGIONE LOMBARDIA-10MONTE ROMANOREGIONE LAZIO-5MONTE SAN VITOREGIONE MARCHE-30MONTEBELLO DELLA BATTAGLIAREGIONE LOMBARDIA-11MONTECCHIOREGIONE UMBRIA-7MONTECHIARUGOLOREGIONE EMILIA ROMAGNA-29MONTECORVINO ROVELLAREGIONE EMILIA ROMAGNA-3MONTEFELCINOREGIONE MARCHE-6MONTEGABBIONEREGIONE MARCHE-6MONTEGRINO VALTRAVAGLIAREGIONE UMBRIA-9MONTEGRINO VALTRAVAGLIAREGIONE LOMBARDIA-9MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE LOMBARDIA-4MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE PIEMONTE-6MONTELASIREGIONE PIEMONTE-6MONTELASIREGIONE UMBRIA-17MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         | -                                              |  |
| MONTALTO DI CASTRO REGIONE LAZIO -19 MONTANASO LOMBARDO REGIONE LOMBARDIA -4 MONTE CASTELLO DI VIBIO REGIONE UMBRIA -6 MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE MARCHE -30 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIARUGOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTECHIARUGOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTEFICRE DELL'ASO REGIONE CAMPANIA -3 MONTEFICRE DELL'ASO REGIONE MARCHE -6 MONTEGABBIONE REGIONE UMBRIA -6 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE DIMBRIA -17 MONTECROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELO REGIONE D'ORVIETO REGIONE MBRIA -11 MONTELO REGIONE D'ORVIETO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELO REGIONE D'ORVIETO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMAGCIANO REGIONE MAR |                          |                         |                                                |  |
| MONTANASO LOMBARDO REGIONE LOMBARDIA -4 MONTE CASTELLO DI VIBIO REGIONE UMBRIA -6 MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE MARCHE -30 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIARUGOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTECORVINO ROVELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTEFICIRO REGIONE MARCHE -6 MONTEGABBIONE REGIONE MARCHE -6 MONTEGABBIONE REGIONE UMBRIA -6 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE DIELONE REGIONE PIEMONTE -6 MONTELON REGIONE UMBRIA -17 MONTELONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -17 MONTELONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                                                |  |
| MONTE CREMASCO REGIONE LOMBARDIA -10 MONTE ROMANO REGIONE LAZIO -5 MONTE SAN VITO REGIONE MARCHE -30 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA REGIONE LOMBARDIA -11 MONTECCHIO REGIONE UMBRIA -7 MONTECHIARUGOLO REGIONE EMILIA ROMAGNA -29 MONTECORVINO ROVELLA REGIONE CAMPANIA -3 MONTEFICINO REGIONE MARCHE -6 MONTEGABBIONE REGIONE MARCHE -6 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -9 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE DEBUNTE -6 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELEONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | REGIONE LOMBARDIA       |                                                |  |
| MONTE ROMANO         REGIONE LAZIO         -5           MONTE SAN VITO         REGIONE MARCHE         -30           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE UMBRIA         -7           MONTECHIARUGOLO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECORVINO ROVELLA         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -3           MONTEFICINO         REGIONE CAMPANIA         -3           MONTEFIORE DELL'ASO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGABBIONE         REGIONE UMBRIA         -9           MONTEGRINO VALTRAVAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTEGROSSO D'ASTI         REGIONE PIEMONTE         -6           MONTELASI         REGIONE PUGLIA         -17           MONTELEONE D'ORVIETO         REGIONE UMBRIA         -11           MONTELLO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTEMAGGIORE AL METAURO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEMARCIANO         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | REGIONE UMBRIA          | -6                                             |  |
| MONTE SAN VITO         REGIONE MARCHE         -30           MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTECCHIO         REGIONE UMBRIA         -7           MONTECHIARUGOLO         REGIONE EMILIA ROMAGNA         -29           MONTECORVINO ROVELLA         REGIONE CAMPANIA         -3           MONTEFICINO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGABBIONE         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGABBIONE         REGIONE UMBRIA         -9           MONTEGRINO VALTRAVAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTEIASI         REGIONE PIEMONTE         -6           MONTELEONE D'ORVIETO         REGIONE UMBRIA         -17           MONTELLO         REGIONE UMBRIA         -11           MONTELLO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTEMAGGIORE AL METAURO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEMARCIANO         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTE CREMASCO           | REGIONE LOMBARDIA       | -10                                            |  |
| MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA  REGIONE LOMBARDIA  MONTECCHIO  REGIONE UMBRIA  7.7  MONTECHIARUGOLO  REGIONE EMILIA ROMAGNA  -29  MONTECORVINO ROVELLA  REGIONE CAMPANIA  3.3  MONTEFICIRO  MONTEFICIRO  REGIONE MARCHE  MONTEGABBIONE  REGIONE UMBRIA  -9  MONTEGABBIONE  REGIONE LOMBARDIA  MONTEGROSSO D'ASTI  REGIONE PIEMONTE  MONTELEONE D'ORVIETO  REGIONE PUGLIA  MONTELONE  MONTELONE  MONTELONE  MONTELONE  REGIONE D'ORVIETO  REGIONE MARCHE  -6  MONTELONE  MONTELONE  REGIONE D'ORVIETO  REGIONE LOMBARDIA  -11  MONTELLO  REGIONE LOMBARDIA  -11  MONTEMAGGIORE AL METAURO  REGIONE MARCHE  -6  MONTEMARCIANO  REGIONE MARCHE  -6  MONTEMARCIANO  REGIONE MARCHE  -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTE ROMANO             | REGIONE LAZIO           | -5                                             |  |
| MONTECCHIOREGIONE UMBRIA-7MONTECHIARUGOLOREGIONE EMILIA ROMAGNA-29MONTECORVINO ROVELLAREGIONE CAMPANIA-3MONTEFELCINOREGIONE MARCHE-6MONTEGABBIONEREGIONE UMBRIA-9MONTEGRINO VALTRAVAGLIAREGIONE LOMBARDIA-4MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE PIEMONTE-6MONTELASIREGIONE PUGLIA-17MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTELAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         | -30                                            |  |
| MONTECHIARUGOLOREGIONE EMILIA ROMAGNA-29MONTECORVINO ROVELLAREGIONE CAMPANIA-3MONTEFELCINOREGIONE MARCHE-6MONTEFIORE DELL'ASOREGIONE MARCHE-6MONTEGABBIONEREGIONE UMBRIA-9MONTEGRINO VALTRAVAGLIAREGIONE LOMBARDIA-4MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE PIEMONTE-6MONTELASIREGIONE PUGLIA-17MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTELAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |                                                |  |
| MONTECORVINO ROVELLA         REGIONE CAMPANIA         -3           MONTEFELCINO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGORE DELL'ASO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEGABBIONE         REGIONE UMBRIA         -9           MONTEGRINO VALTRAVAGLIA         REGIONE LOMBARDIA         -4           MONTEGROSSO D'ASTI         REGIONE PIEMONTE         -6           MONTELASI         REGIONE PUGLIA         -17           MONTELEONE D'ORVIETO         REGIONE UMBRIA         -11           MONTELLO         REGIONE LOMBARDIA         -11           MONTEMAGGIORE AL METAURO         REGIONE MARCHE         -6           MONTEMARCIANO         REGIONE MARCHE         -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                                |  |
| MONTEFELCINOREGIONE MARCHE-6MONTEFIORE DELL'ASOREGIONE MARCHE-6MONTEGABBIONEREGIONE UMBRIA-9MONTEGRINO VALTRAVAGLIAREGIONE LOMBARDIA-4MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE PIEMONTE-6MONTELASIREGIONE PUGLIA-17MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                         |                                                |  |
| MONTEFIORE DELL'ASO REGIONE MARCHE -6 MONTEGABBIONE REGIONE UMBRIA -9 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTELASI REGIONE PUGLIA -17 MONTELEONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |                                                |  |
| MONTEGABBIONE REGIONE UMBRIA -9 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTEIASI REGIONE PUGLIA -17 MONTELEONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         |                                                |  |
| MONTEGRINO VALTRAVAGLIA REGIONE LOMBARDIA -4 MONTEGROSSO D'ASTI REGIONE PIEMONTE -6 MONTEIASI REGIONE PUGLIA -17 MONTELEONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |                                                |  |
| MONTEGROSSO D'ASTIREGIONE PIEMONTE-6MONTEIASIREGIONE PUGLIA-17MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |                                                |  |
| MONTEIASI REGIONE PUGLIA -17 MONTELEONE D'ORVIETO REGIONE UMBRIA -11 MONTELLO REGIONE LOMBARDIA -11 MONTEMAGGIORE AL METAURO REGIONE MARCHE -6 MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         |                                                |  |
| MONTELEONE D'ORVIETOREGIONE UMBRIA-11MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |                                                |  |
| MONTELLOREGIONE LOMBARDIA-11MONTEMAGGIORE AL METAUROREGIONE MARCHE-6MONTEMARCIANOREGIONE MARCHE-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                         |                                                |  |
| MONTEMAGGIORE AL METAURO     REGIONE MARCHE     -6       MONTEMARCIANO     REGIONE MARCHE     -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |                                                |  |
| MONTEMARCIANO REGIONE MARCHE -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         | -39                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MONTEMESOLA              | REGIONE PUGLIA          | -16                                            |  |

|                               |                                                     | (in migliala di euro)                                                                                        |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COMUNE                        | REGIONE DI APPARTENENZA                             | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |  |
| MONTEPARANO                   | REGIONE PUGLIA                                      | -8                                                                                                           |  |
| MONTEPRANDONE                 | REGIONE MARCHE                                      | -17                                                                                                          |  |
| MONTEROSI                     | REGIONE LAZIO                                       | -10                                                                                                          |  |
| MONTOGGIO                     | REGIONE LIGURIA                                     | 0                                                                                                            |  |
| MONZAMBANO                    | REGIONE LOMBARDIA                                   | -13                                                                                                          |  |
| MONZUNO                       | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -19                                                                                                          |  |
| MORAZZONE                     | REGIONE LOMBARDIA                                   | -13                                                                                                          |  |
| MORNAGO<br>MORRO D'ALBA       | REGIONE LOMBARDIA REGIONE MARCHE                    | -15<br>-1                                                                                                    |  |
| MOTTEGGIANA                   | REGIONE LOMBARDIA                                   | -1                                                                                                           |  |
| MOZZANICA                     | REGIONE LOMBARDIA                                   | -3                                                                                                           |  |
| MOZZO                         | REGIONE LOMBARDIA                                   | -19                                                                                                          |  |
| MUGGIÒ                        | REGIONE LOMBARDIA                                   | -65                                                                                                          |  |
| NASO                          | REGIONE SICILIA                                     | -4                                                                                                           |  |
| NEBBIUNO                      | REGIONE PIEMONTE                                    | -12                                                                                                          |  |
| NEMBRO                        | REGIONE LOMBARDIA                                   | -36                                                                                                          |  |
| NERVIANO                      | REGIONE LOMBARDIA                                   | -33                                                                                                          |  |
| NEVIANO DEGLI ARDUINI         | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -10                                                                                                          |  |
| NICOLOSI                      | REGIONE SICILIA                                     | -5                                                                                                           |  |
| NOCERA INFERIORE              | REGIONE CAMPANIA                                    | -168                                                                                                         |  |
| NOCERA SUPERIORE              | REGIONE CAMPANIA                                    | -93                                                                                                          |  |
| NOCI                          | REGIONE PUGLIA                                      | -81                                                                                                          |  |
| NOLI                          | REGIONE LIGURIA                                     | -5                                                                                                           |  |
| NORMA                         | REGIONE LAZIO                                       | -8                                                                                                           |  |
| NOVA MILANESE                 | REGIONE LOMBARDIA                                   | -64                                                                                                          |  |
| NOVA SIRI                     | REGIONE BASILICATA                                  | -6                                                                                                           |  |
| NURACHI                       | REGIONE SARDEGNA                                    | -2                                                                                                           |  |
| NURAMINIS<br>OLEGGIO CASTELLO | REGIONE SARDEGNA                                    | -2<br>-8                                                                                                     |  |
| OLIVERI                       | REGIONE PIEMONTE REGIONE SICILIA                    | -8                                                                                                           |  |
| OLLASTRA                      | REGIONE SARDEGNA                                    | -42                                                                                                          |  |
| OLTRE IL COLLE                | REGIONE SARDEGIVA  REGIONE LOMBARDIA                | 0                                                                                                            |  |
| ORIOLO ROMANO                 | REGIONE LAZIO                                       | -14                                                                                                          |  |
| ORTOVERO                      | REGIONE LIGURIA                                     | -3                                                                                                           |  |
| ORZIVECCHI                    | REGIONE LOMBARDIA                                   | -7                                                                                                           |  |
| OSIO SOPRA                    | REGIONE LOMBARDIA                                   | -15                                                                                                          |  |
| OSIO SOTTO                    | REGIONE LOMBARDIA                                   | -32                                                                                                          |  |
| OSSAGO LODIGIANO              | REGIONE LOMBARDIA                                   | -4                                                                                                           |  |
| OSSI                          | REGIONE SARDEGNA                                    | -16                                                                                                          |  |
| OSTELLATO                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -18                                                                                                          |  |
| OZZANO DELL'EMILIA            | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -16                                                                                                          |  |
| PABILLONIS                    | REGIONE SARDEGNA                                    | -8                                                                                                           |  |
| PAGANI                        | REGIONE CAMPANIA                                    | -130                                                                                                         |  |
| PALADINA                      | REGIONE LOMBARDIA                                   | -7                                                                                                           |  |
| PALANZANO                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -3                                                                                                           |  |
| PALAZZAGO PALAZZO DICNANO     | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA                 | -15<br>-2                                                                                                    |  |
| PALAZZO PIGNANO<br>PALLANZENO | REGIONE PIEMONTE                                    | -2                                                                                                           |  |
| PALO DEL COLLE                | REGIONE PUGLIA                                      | -81                                                                                                          |  |
| PANICALE                      | REGIONE UMBRIA                                      | -4                                                                                                           |  |
| PARABIAGO                     | REGIONE LOMBARDIA                                   | -60                                                                                                          |  |
| PARUZZARO                     | REGIONE PIEMONTE                                    | -5                                                                                                           |  |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO      | REGIONE UMBRIA                                      | -46                                                                                                          |  |
| PASSIRANO                     | REGIONE LOMBARDIA                                   | -1                                                                                                           |  |
| PASTURANA                     | REGIONE PIEMONTE                                    | -3                                                                                                           |  |
| PATTADA                       | REGIONE SARDEGNA                                    | -15                                                                                                          |  |
| PAULLO                        | REGIONE LOMBARDIA                                   | -2                                                                                                           |  |
| PEDARA                        | REGIONE SICILIA                                     | -10                                                                                                          |  |
| PEDASO                        | REGIONE MARCHE                                      | _3                                                                                                           |  |
| PEDRENGO                      | REGIONE LOMBARDIA                                   | -13                                                                                                          |  |
| PEGOGNAGA                     | REGIONE LOMBARDIA                                   | -10                                                                                                          |  |
| PELL ECODIO DA DA PARA        | REGIONE LOMBARDIA                                   | -6                                                                                                           |  |
| PELLEGRINO PARMENSE           | REGIONE EMILIA ROMAGNA                              | -4                                                                                                           |  |
|                               | REGIONE PUGLIA                                      | -25                                                                                                          |  |
| PESCHICI<br>PEVER A CNO       | DECIONE DIEMONTE                                    | 4                                                                                                            |  |
| PEVERAGNO                     | REGIONE PIEMONTE                                    | -4                                                                                                           |  |
|                               | REGIONE PIEMONTE REGIONE LOMBARDIA REGIONE CAMPANIA | -4<br>-2<br>-33                                                                                              |  |

| COMUNE                          | REGIONE DI APPARTENENZA                 | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIANSANO                        | REGIONE LAZIO                           | -6                                                                                                           |
| PIARIO                          | REGIONE LOMBARDIA                       | -2                                                                                                           |
| PIEGARO                         | REGIONE UMBRIA                          | -32                                                                                                          |
| PIETRA LIGURE                   | REGIONE LIGURIA                         | -17                                                                                                          |
| PIETRACATELLA<br>DIETRAVAIRANO  | REGIONE CAMPANIA                        | -3<br>-11                                                                                                    |
| PIETRAVAIRANO<br>PIEVE DI CENTO | REGIONE CAMPANIA REGIONE EMILIA ROMAGNA | -11                                                                                                          |
| PIMENTEL                        | REGIONE SARDEGNA                        | -11                                                                                                          |
| PINAROLO PO                     | REGIONE LOMBARDIA                       | -5                                                                                                           |
| PIRAINO                         | REGIONE SICILIA                         | -10                                                                                                          |
| PIUBEGA                         | REGIONE LOMBARDIA                       | -3                                                                                                           |
| PLACANICA                       | REGIONE CALABRIA                        | -3                                                                                                           |
| PLOAGHE                         | REGIONE SARDEGNA                        | -10                                                                                                          |
| POGGIORSINI                     | REGIONE PUGLIA                          | -4                                                                                                           |
| POLVERIGI                       | REGIONE MARCHE                          | -8                                                                                                           |
| POMPIANO                        | REGIONE LOMBARDIA                       | -12                                                                                                          |
| PONTERANICA<br>PONTI SUL MINCIO | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA     | -1<br>-10                                                                                                    |
| PONTI SUL MINCIO PONTIDA        | REGIONE LOMBARDIA                       | -10                                                                                                          |
| PONTINIA                        | REGIONE LAZIO                           | -20                                                                                                          |
| PORANO                          | REGIONE UMBRIA                          | -20                                                                                                          |
| PORRETTA TERME                  | REGIONE EMILIA ROMAGNA                  | -14                                                                                                          |
| PORTOMAGGIORE                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA                  | -33                                                                                                          |
| POVIGLIO                        | REGIONE EMILIA ROMAGNA                  | -11                                                                                                          |
| POZZONOVO                       | REGIONE VENETO                          | -2                                                                                                           |
| PRADALUNGA                      | REGIONE LOMBARDIA                       | -14                                                                                                          |
| PREDORE                         | REGIONE LOMBARDIA                       | 0                                                                                                            |
| PRESENZANO                      | REGIONE CAMPANIA                        | -6                                                                                                           |
| PRIMALUNA<br>PULA               | REGIONE SARDEGNA                        | -11                                                                                                          |
| PULSANO                         | REGIONE SARDEGNA<br>REGIONE PUGLIA      | -6<br>-34                                                                                                    |
| PUSIANO                         | REGIONE LOMBARDIA                       | -54                                                                                                          |
| PUTIGNANO                       | REGIONE PUGLIA                          | -8                                                                                                           |
| QUARTUCCIU                      | REGIONE SARDEGNA                        | -44                                                                                                          |
| QUILIANO                        | REGIONE LIGURIA                         | -19                                                                                                          |
| QUINTO VICENTINO                | REGIONE VENETO                          | -5                                                                                                           |
| QUINZANO D'OGLIO                | REGIONE LOMBARDIA                       | -19                                                                                                          |
| RACCUJA                         | REGIONE SICILIA                         | -3                                                                                                           |
| RANICA                          | REGIONE LOMBARDIA                       | -19                                                                                                          |
| RANZANICO                       | REGIONE LOMBARDIA                       | -1                                                                                                           |
| REDONDESCO<br>RENATE            | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA     | -3<br>-18                                                                                                    |
| RESCALDINA                      | REGIONE LOMBARDIA                       | -18                                                                                                          |
| RIACE                           | REGIONE CALABRIA                        | -5                                                                                                           |
| RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA       | REGIONE LIGURIA                         | -40                                                                                                          |
| RIOLA SARDO                     | REGIONE SARDEGNA                        | -1                                                                                                           |
| RIPALTA CREMASCA                | REGIONE LOMBARDIA                       | -4                                                                                                           |
| RIPATRANSONE                    | REGIONE MARCHE                          | -7                                                                                                           |
| RIVOLTA D'ADDA                  | REGIONE LOMBARDIA                       | -2                                                                                                           |
| ROCCA D'EVANDRO                 | REGIONE CAMPANIA                        | -12                                                                                                          |
| ROCCA FORZATA                   | REGIONE LAZIO                           | -4                                                                                                           |
| ROCCAFORZATA<br>ROCCAMONFINA    | REGIONE PUGLIA REGIONE CAMPANIA         | -6<br>-13                                                                                                    |
| ROCCAPIEMONTE                   | REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA       | -13                                                                                                          |
| ROCCASCALEGNA                   | REGIONE ABRUZZO                         | -53                                                                                                          |
| ROCCELLA IONICA                 | REGIONE CALABRIA                        | -6                                                                                                           |
| RODANO                          | REGIONE LOMBARDIA                       | -1                                                                                                           |
| RODI GARGANICO                  | REGIONE PUGLIA                          | -21                                                                                                          |
| ROGNO                           | REGIONE LOMBARDIA                       | -1                                                                                                           |
| RONCADELLE                      | REGIONE LOMBARDIA                       | -1                                                                                                           |
| RONCIGLIONE                     | REGIONE LAZIO                           | -15                                                                                                          |
| RONCO SCRIVIA                   | REGIONE LIGURIA                         | -24                                                                                                          |
| ROSSIGLIONE                     | REGIONE LIGURIA                         | -12                                                                                                          |
| ROTELLO<br>ROTONDELLA           | REGIONE MOLISE REGIONE BASILICATA       | -4<br>-6                                                                                                     |
| ROVELLASCA                      |                                         |                                                                                                              |
|                                 | L REGIONE LOMBARDIA                     | -A                                                                                                           |
| RUDIANO                         | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA     | -4<br>-17                                                                                                    |

| COMUNE                                         | REGIONE DI APPARTENENZA               | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALE MARASINO                                  | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| SALTARA                                        | REGIONE MARCHE                        | -15                                                                                                          |
| SAMASSI                                        | REGIONE SARDEGNA                      | -2                                                                                                           |
| SAMATZAI<br>SAMMICHELE DI BARI                 | REGIONE SARDEGNA<br>REGIONE PUGLIA    | -2<br>-26                                                                                                    |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO                       | REGIONE MARCHE                        | -26                                                                                                          |
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO                       | REGIONE LOMBARDIA                     | -10                                                                                                          |
| SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO                    | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -17                                                                                                          |
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| SAN FIORANO                                    | REGIONE LOMBARDIA                     | -3                                                                                                           |
| SAN GAVINO MONREALE                            | REGIONE SARDEGNA                      | -20                                                                                                          |
| SAN GIORGIO A CREMANO                          | REGIONE CAMPANIA                      | -12                                                                                                          |
| SAN GIORGIO DI PIANO                           | REGIONE EMILIA ROMAGNA                | -21                                                                                                          |
| SAN GIORGIO IONICO                             | REGIONE PUGLIA                        | -51                                                                                                          |
| SAN GIORGIO LUCANO                             | REGIONE BASILICATA                    | -6                                                                                                           |
| SAN GIORGIO SU LEGNANO                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -13                                                                                                          |
| SAN GIOVANNI LA PUNTA                          | REGIONE SICILIA                       | -9                                                                                                           |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO                        | REGIONE MOLISE                        | -2                                                                                                           |
| SAN GIULIANO DI PUGLIA                         | REGIONE MOLISE                        | -4                                                                                                           |
| SAN GIUSTO CANAVESE<br>SAN GREGORIO DI CATANIA | REGIONE PIEMONTE REGIONE SICILIA      | -4<br>-7                                                                                                     |
| SAN MARCO D'ALUNZIO                            | REGIONE SICILIA                       | -7                                                                                                           |
| SAN MARCO D'ALONZIO SAN MARTINO IN PENSILIS    | REGIONE SICILIA  REGIONE MOLISE       | -16                                                                                                          |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE                    | REGIONE PUGLIA                        | -31                                                                                                          |
| SAN MARZANO SUL SARNO                          | REGIONE CAMPANIA                      | -38                                                                                                          |
| SAN PAOLO                                      | REGIONE LOMBARDIA                     | -14                                                                                                          |
| SAN PAOLO D'ARGON                              | REGIONE LOMBARDIA                     | -8                                                                                                           |
| SAN PELLEGRINO TERME                           | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| SAN PIERO PATTI                                | REGIONE SICILIA                       | -8                                                                                                           |
| SAN PIETRO CLARENZA                            | REGIONE SICILIA                       | -5                                                                                                           |
| SAN SALVATORE DI FITALIA                       | REGIONE SICILIA                       | -1                                                                                                           |
| SAN SPERATE                                    | REGIONE SARDEGNA                      | -8                                                                                                           |
| SAN VALENTINO TORIO                            | REGIONE CAMPANIA                      | -36                                                                                                          |
| SAN VENANZO                                    | REGIONE LOMBARDIA                     | -11                                                                                                          |
| SAN ZENONE AL LAMBRO<br>SANTA GIULETTA         | REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA   | -1<br>-5                                                                                                     |
| SANTA GIOLETTA SANTA MARIA COGHINAS            | REGIONE SARDEGNA                      | -3                                                                                                           |
| SANTA MARIA COGINAS SANTA TERESA GALLURA       | REGIONE SARDEGNA                      | -3                                                                                                           |
| SANT'AGATA LI BATTIATI                         | REGIONE SICILIA                       | -6                                                                                                           |
| SANT'AGNELLO                                   | REGIONE CAMPANIA                      | -31                                                                                                          |
| SANT'ANGELO DI BROLO                           | REGIONE SICILIA                       | -9                                                                                                           |
| SANT'ANTONIO DI GALLURA                        | REGIONE SARDEGNA                      | -1                                                                                                           |
| SANTERAMO IN COLLE                             | REGIONE PUGLIA                        | -69                                                                                                          |
| SANT'IPPOLITO                                  | REGIONE MARCHE                        | -3                                                                                                           |
| SANTO STEFANO AL MARE                          | REGIONE LIGURIA                       | -14                                                                                                          |
| SANTO STEFANO LODIGIANO                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -1                                                                                                           |
| SANT'OLCESE                                    | REGIONE LIGURIA                       | -4                                                                                                           |
| SARDARA                                        | REGIONE SARDEGNA                      | -10                                                                                                          |
| SARNO<br>SAVIGNONE                             | REGIONE CAMPANIA REGIONE LIGURIA      | -114                                                                                                         |
| SCAFATI                                        | REGIONE CAMPANIA                      | -5                                                                                                           |
| SCANZANO JONICO                                | REGIONE BASILICATA                    | -6                                                                                                           |
| SCANZOROSCIATE                                 | REGIONE BASILICATA  REGIONE LOMBARDIA | -33                                                                                                          |
| SEGRATE                                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -82                                                                                                          |
| SELARGIUS                                      | REGIONE SARDEGNA                      | -70                                                                                                          |
| SELEGAS                                        | REGIONE SARDEGNA                      | -14                                                                                                          |
| SELLERO                                        | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| SELVINO                                        | REGIONE LOMBARDIA                     | -6                                                                                                           |
| SENORBÌ                                        | REGIONE SARDEGNA                      | -2                                                                                                           |
| SEPINO                                         | REGIONE MOLISE                        | -3                                                                                                           |
| SERDIANA                                       | REGIONE SARDEGNA                      | -23                                                                                                          |
| SERMONETA                                      | REGIONE LAZIO                         | -21                                                                                                          |
| SERRA RICCÒ                                    | REGIONE LIGURIA                       | -5                                                                                                           |
| SERRENTI                                       | REGIONE SARDEGNA                      | -2                                                                                                           |
| SERRUNGARINA                                   | REGIONE MARCHE                        | -6                                                                                                           |
| SESTU SETTIMO SAN DIETRO                       | REGIONE SARDEGNA                      | -42                                                                                                          |
| SETTIMO SAN PIETRO                             | REGIONE LOMBARDIA                     | 0                                                                                                            |
| SEVESO                                         | REGIONE LOMBARDIA                     | -22                                                                                                          |

|                             |                                      | (in migliala di euro)                                                                                        |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COMUNE                      | REGIONE DI APPARTENENZA              | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |  |
| SIDERNO                     | REGIONE CALABRIA                     | -14                                                                                                          |  |
| SILIQUA                     | REGIONE SARDEGNA                     | -14                                                                                                          |  |
| SILIUS                      | REGIONE SARDEGNA                     | -2                                                                                                           |  |
| SINAGRA                     | REGIONE SICILIA                      | -7                                                                                                           |  |
| SIRMIONE                    | REGIONE LOMBARDIA                    | -6                                                                                                           |  |
| SIURGUS DONIGALA            | REGIONE LONDARDIA                    | -7<br>-19                                                                                                    |  |
| SOLARO<br>SOLEMINIS         | REGIONE LOMBARDIA REGIONE SARDEGNA   | -19                                                                                                          |  |
| SOLFERINO                   | REGIONE SARDEGNA REGIONE LOMBARDIA   | -22                                                                                                          |  |
| SOLIGNANO                   | REGIONE EMILIA ROMAGNA               | -3                                                                                                           |  |
| SOLZA                       | REGIONE LOMBARDIA                    | 0                                                                                                            |  |
| SORDEVOLO                   | REGIONE PIEMONTE                     | -1                                                                                                           |  |
| SORDIO                      | REGIONE LOMBARDIA                    | -3                                                                                                           |  |
| SOVICO                      | REGIONE LOMBARDIA                    | -30                                                                                                          |  |
| SOVRAMONTE                  | REGIONE VENETO                       | -5                                                                                                           |  |
| SPINAZZOLA                  | REGIONE PUGLIA                       | -41                                                                                                          |  |
| SPINETE                     | REGIONE MOLISE                       | -2                                                                                                           |  |
| SPINO D'ADDA                | REGIONE LOMBARDIA                    | -6                                                                                                           |  |
| SPOTORNO                    | REGIONE LIGURIA                      | -8                                                                                                           |  |
| STEZZANO                    | REGIONE LOMBARDIA                    | -35                                                                                                          |  |
| STIENTA                     | REGIONE CALARDIA                     | -3<br>-3                                                                                                     |  |
| STIGNANO<br>STILO           | REGIONE CALABRIA<br>REGIONE CALABRIA | -5                                                                                                           |  |
| SUELLI                      | REGIONE SARDEGNA                     | -3                                                                                                           |  |
| SUELLO                      | REGIONE LOMBARDIA                    | -4                                                                                                           |  |
| SUMIRAGO                    | REGIONE LOMBARDIA                    | -18                                                                                                          |  |
| SUTRI                       | REGIONE LAZIO                        | -16                                                                                                          |  |
| TARSIA                      | REGIONE CALABRIA                     | -6                                                                                                           |  |
| TERENZO                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA               | -3                                                                                                           |  |
| TERLIZZI                    | REGIONE PUGLIA                       | -126                                                                                                         |  |
| TERNO D'ISOLA               | REGIONE LOMBARDIA                    | -4                                                                                                           |  |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI      | REGIONE TOSCANA                      | -32                                                                                                          |  |
| TEULADA                     | REGIONE SARDEGNA                     | -4                                                                                                           |  |
| TIZZANO VAL PARMA           | REGIONE EMILIA ROMAGNA               | -6                                                                                                           |  |
| TODI                        | REGIONE LIGHBIA                      | -42                                                                                                          |  |
| TOIRANO<br>TORBOLE CASAGLIA | REGIONE LIGURIA REGIONE LOMBARDIA    | -5<br>-1                                                                                                     |  |
| TORITTO                     | REGIONE PUGLIA                       | -35                                                                                                          |  |
| TORNOLO                     | REGIONE EMILIA ROMAGNA               | -8                                                                                                           |  |
| TORO                        | REGIONE MOLISE                       | -3                                                                                                           |  |
| TORRENOVA                   | REGIONE SICILIA                      | -3                                                                                                           |  |
| TORTORICI                   | REGIONE SICILIA                      | -6                                                                                                           |  |
| TOVO SAN GIACOMO            | REGIONE LIGURIA                      | -5                                                                                                           |  |
| TRAMATZA                    | REGIONE SARDEGNA                     | -3                                                                                                           |  |
| TRAVAGLIATO                 | REGIONE LOMBARDIA                    | -1                                                                                                           |  |
| TRAVERSETOLO                | REGIONE EMILIA ROMAGNA               | -26                                                                                                          |  |
| TRECASE                     | REGIONE CAMPANIA                     | -9                                                                                                           |  |
| TRECASTAGNI                 | REGIONE SICILIA                      | -11                                                                                                          |  |
| TREMESTIERI ETNEO           | REGIONE SICILIA                      | -11                                                                                                          |  |
| TREVIOLO                    | REGIONE LOMBARDIA                    | -30                                                                                                          |  |
| TRIBANO<br>TRIUGGIO         | REGIONE VENETO REGIONE LOMBARDIA     | -4<br>-36                                                                                                    |  |
| TUILI                       | REGIONE SARDEGNA                     | -36                                                                                                          |  |
| TULA                        | REGIONE SARDEGNA REGIONE SARDEGNA    | -1                                                                                                           |  |
| TUORO SUL TRASIMENO         | REGIONE UMBRIA                       | -32                                                                                                          |  |
| TURI                        | REGIONE PUGLIA                       | -48                                                                                                          |  |
| TURSI                       | REGIONE BASILICATA                   | -6                                                                                                           |  |
| TUSA                        | REGIONE SICILIA                      | -5                                                                                                           |  |
| TUSCANIA                    | REGIONE LAZIO                        | -22                                                                                                          |  |
| UBIALE CLANEZZO             | REGIONE LOMBARDIA                    | -2                                                                                                           |  |
| UCRIA                       | REGIONE SICILIA                      | -3                                                                                                           |  |
| URGNANO                     | REGIONE LOMBARDIA                    | -26                                                                                                          |  |
| USINI                       | REGIONE SARDEGNA                     | -4                                                                                                           |  |
| USSANA                      | REGIONE SARDEGNA                     | -14                                                                                                          |  |
| UTA                         | REGIONE SARDEGNA                     | -21                                                                                                          |  |
| VAIANO CREMASCO             | REGIONE CAMBANIA                     | -7                                                                                                           |  |
| VAIRANO PATENORA            | REGIONE CAMPANIA                     | -23                                                                                                          |  |
| VALDUGGIA                   | REGIONE PIEMONTE                     | -6                                                                                                           |  |

| COMUNE                       | REGIONE DI APPARTENENZA | Riduzione dell'obiettivo programmatico 2014 ai<br>sensi del comma 122, articolo 1 della legge n.<br>220/2010 |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALENTANO                    | REGIONE LAZIO           | -1                                                                                                           |
| VALLE SAN NICOLAO            | REGIONE PIEMONTE        | -2                                                                                                           |
| VALLEDORIA                   | REGIONE SARDEGNA        | -7                                                                                                           |
| VALLERMOSA                   | REGIONE SARDEGNA        | -11                                                                                                          |
| VALSINNI                     | REGIONE BASILICATA      | -6                                                                                                           |
| VALVERDE                     | REGIONE SICILIA         | -8                                                                                                           |
| VARANO DE' MELEGARI          | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -5                                                                                                           |
| VAREDO                       | REGIONE LOMBARDIA       | -36                                                                                                          |
| VARSI                        | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -8                                                                                                           |
| VEDANO AL LAMBRO             | REGIONE LOMBARDIA       | -26                                                                                                          |
| VEDUGGIO CON COLZANO         | REGIONE LOMBARDIA       | -11                                                                                                          |
| VEJANO                       | REGIONE LAZIO           | -7                                                                                                           |
| VERANO BRIANZA               | REGIONE LOMBARDIA       | -30                                                                                                          |
| VERDELLINO                   | REGIONE LOMBARDIA       | -20                                                                                                          |
| VERDELLO                     | REGIONE LOMBARDIA       | -18                                                                                                          |
| VERGATO                      | REGIONE EMILIA ROMAGNA  | -15                                                                                                          |
| VERRUA PO                    | REGIONE LOMBARDIA       | -3                                                                                                           |
| VERTEMATE CON MINOPRIO       | REGIONE LOMBARDIA       | -2                                                                                                           |
| VERTOVA                      | REGIONE LOMBARDIA       | -15                                                                                                          |
| VIAGRANDE                    | REGIONE SICILIA         | -7                                                                                                           |
| VICO EQUENSE                 | REGIONE CAMPANIA        | -44                                                                                                          |
| VIESTE                       | REGIONE PUGLIA          | -78                                                                                                          |
| VIETRI SUL MARE              | REGIONE CAMPANIA        | -2                                                                                                           |
| VILLA DI CHIAVENNA           | REGIONE LOMBARDIA       | 0                                                                                                            |
| VILLA DI SERIO               | REGIONE LOMBARDIA       | -21                                                                                                          |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | REGIONE LAZIO           | -11                                                                                                          |
| VILLACHIARA                  | REGIONE LOMBARDIA       | -4                                                                                                           |
| VILLACIDRO                   | REGIONE SARDEGNA        | -15                                                                                                          |
| VILLADOSE                    | REGIONE VENETO          | -1                                                                                                           |
| VILLAMAR                     | REGIONE SARDEGNA        | -3                                                                                                           |
| VILLAMARZANA                 | REGIONE VENETO          | -1                                                                                                           |
| VILLANOVA D'ALBENGA          | REGIONE LIGURIA         | -4                                                                                                           |
| VILLANOVA DEL SILLARO        | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                                                                                           |
| VILLAR PELLICE               | REGIONE PIEMONTE        | -6                                                                                                           |
| VILLASOR                     | REGIONE SARDEGNA        | -6                                                                                                           |
| VILLASPECIOSA                | REGIONE SARDEGNA        | -2                                                                                                           |
| VILLAVERLA                   | REGIONE VENETO          | -4                                                                                                           |
| VISONE                       | REGIONE PIEMONTE        | -2                                                                                                           |
| VITTUONE                     | REGIONE LOMBARDIA       | -2                                                                                                           |
| VIZZOLO PREDABISSI           | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                                                                                           |
| VOLTA MANTOVANA              | REGIONE LOMBARDIA       | -18                                                                                                          |
| ZANDOBBIO                    | REGIONE LOMBARDIA       | -1                                                                                                           |
| ZANICA                       | REGIONE LOMBARDIA       | -19                                                                                                          |
| ZENSON DI PIAVE              | REGIONE VENETO          | -4                                                                                                           |
| ZERFALIU                     | REGIONE SARDEGNA        | -34                                                                                                          |
| 7                            | OTALE                   | -10.260                                                                                                      |

### Tabella B

(in migliaia di euro)

| Comune          | Popolazione 2013 | Importo |
|-----------------|------------------|---------|
| PALERMO         | 678.492          | 1.672   |
| CATANIA         | 315.576          | 778     |
| SIRACUSA        | 122.304          | 301     |
| RAGUSA          | 72.812           | 179     |
| TRAPANI         | 69.293           | 171     |
| CALTANISSETTA   | 63.034           | 155     |
| AGRIGENTO       | 59.010           | 146     |
| AUGUSTA         | 36.482           | 90      |
| PORTO EMPEDOCLE | 17.172           | 42      |
| LAMPEDUSA       | 6.537            | 16      |
| MINEO           | 5.220            | 13      |
| SICULIANA       | 4.622            | 11      |
| TOTALE          | 1.450.554        | 3.574   |

15A00491

### DECRETO 23 gennaio 2015.

### Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924:

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 32.847 milioni;

### Decreta:

### Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 gennaio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*) a 182 giorni con scadenza 31 luglio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

### Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

- a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
- *b)* si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

### Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

### Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

### Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

### Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

### Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.



### Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

### Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

### Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 gennaio 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

### Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

### Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

### Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

### Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

### Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento

massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 gennaio 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

### Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a*), di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

### Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro Cannata

15A00557

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam approvata con regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

### IL DIRETTORE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Con-

siglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'articolo 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la Decisione del Consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, è stata concessa la possibilità agli Stati richiedenti, di poter usufruire di un periodo di tolleranza più lungo per utilizzare la sostanza attiva metam;

Visto l'allegato della suddetta decisione che riportava l'elenco degli Stati membri, tra cui l'Italia, che hanno mantenuto le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014;

Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione che ha approvato il metam in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea;

Considerato che il succitato regolamento ha abrogato la decisione 2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31 dicembre 2014 il periodo di tolleranza più lungo concesso agli Stati membri richiedenti;

Visto l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione europea che stabilisce i tempi, per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam, alle disposizioni specifiche riportate nella «Parte A» dell'allegato al suddetto regolamento;

Considerato che le Imprese, titolari dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, hanno ottemperato, per questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva metam, adeguando le etichette alle suddette disposizioni specifiche;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 giugno 2022, data di scadenza della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n.359/2012 della Commissione di approvazione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai

dati riportati nella «Parte B» delle disposizioni specifiche dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione;

Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto sono attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista altresì la nota con la quale le Imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato di aver provveduto alla riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al presente decreto, sia le etichette trasmesse dall'Impresa titolare, in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 giugno 2022, termine dell'approvazione della sostanza attiva metam, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

### Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno 2022, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metam i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 359/2012 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella Parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva metam. Detti fascicoli saranno valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate alla «Parte A» delle disposizioni specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione della sostanza attiva metam, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

— 25 -

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari non adeguati ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'articolo 61 del suddetto regolamento.

Le Imprese titolari dell'autorizzazioni sono tenute a rietichettare, entro il 31 dicembre 2014, i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale: Ruocco

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam ri-registrati provvisoriamente fino al 30 giugno 2022

| N. Reg. | Prodotto      | Impresa               |
|---------|---------------|-----------------------|
| 0535    | Geort 50      | Taminco Italia S.r.l. |
| 0565    | Fumathane 510 | Taminco Italia S.r.l. |
| 3779    | Vapam         | Taminco Italia S.r.l. |
| 9298    | Metham Na 51  | Taminco Italia S.r.l. |
| 10338   | Tamisol 510   | Taminco Italia S.r.l. |
| 11572   | Geosaf 39     | Taminco Italia S.r.l. |
| 12981   | Divapan 51    | Taminco Italia S.r.l. |
| 11355   | Tamifun       | Taminco Italia S.r.l. |
| 12750   | Tamifun Forte | Taminco Italia S.r.l. |

# GEORT® 50

## PER USO PROFESSIONALE Fumigante del terreno

GEORT® 50

Composizione

Coformulanti (acqua) q.b. a g 100 100 grammi di prodotto contengono

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle -Altamente tossico per gii organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico



PERICOLOSO

L'AWBIENTE CORROSIVO

lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protetitive e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta). Questo materiale e il suo consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l'etichetta). Questo materiale e il suo contentiore devono essere smattiti conne rifluti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirisi alle Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi struzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza CONSIGLI DI PRUDENZA:

TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale - P.le L. Cadoma, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207 - B9000 Gent (Belgio)

Officine di produzione:

BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NÖ) Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0535 del 16.02.1972

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione Partita n. .... attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade Contenuto netto: litri 5-50-110-220\*-1000\*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di Sintomi: cute: eritema, dermatifi, sensibilizzazione, occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di

Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE GEORT 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e GEORT 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (mito – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

# DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

una Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.
<u>Applicazione</u>: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C. rattamenti in pieno campo: Impiegare GEORT 50 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine Trattamenti in serra: distribuire GEORT 50 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di

Dosi: utilizzare 325 I/ha di GEORT 50 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 I/ha per i trattamenti manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.
Per tutti gil impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 I/ha quando si operi su

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione" terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per tutte le colture e deve essere implegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto.

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame RISCHI DI NOCIVITÀ

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta ATTENZIONE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

dei

Da non vendersi sfuso

Non applicare con mezzi aerei

preparato

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per Pgsò. — A Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

்Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 littude assere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atio a இத்தேற்றுக்கில் entuali Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con D.D. del 🐧 7 DIC, 2014

fuoriuscite accidentali del prodotto

N/N/N



# SEORT®

## PER USO PROFESSIONALE Fumigante del terreno

PERICOLO

Composizione

Coformulanti (acqua) q,b. a g 100 100 grammi di prodotto contengono

南仙

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H 317 - Può provocare una reazione allergica cutanea H351 - Sospettato di provocare il cancro; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli

organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso;
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

Consigli di prudenza

P210 - Procuranti le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guantifindumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ili viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI NGESTIONE; sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togiersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pellerfare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Officine di produzione: TAMINCO buba – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio) BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto snç – Marano Ticino (NO)

Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Winistero della Sanità N. 0535 del 16.02.1972

Contenuto netto: litri 5-50-110-220\*-1000\*

Partita n. .....

pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non INFORMAZIONI PER IL MEDICO

confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il visio da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di Sintomi: cute: eritema, dermattit, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: cefalea, atassia,

ferapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

GEORT 50 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (mitc. – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

# DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C. migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Trattamenti in pieno campo: impiegare GEORT 50 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine

Trattamenti in serra: distribuire GEORT 50 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 I/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEORT 50 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti

terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitolossicità. Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del stesso appezzamento.

COMPATIBILITÀ

essere utile fare il "Test del Crescione"

Il prodotto si impiega da solo.

### FITOTOSSICITÀ

Il prodotto è fitotossico per tutte le colture e deve essere impiegato su terreno nudo almeno tre-quattro settimane prima della semina o del trapianto.

## RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e bestiame

### ATTENZIONE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

assicurare l'efficacia Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

del

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali "Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri develessere Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente I confenitore non può essere riutilizzato

fuoriuscite accidentali del prodotto

e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012

DIC. 2014

Etichetta approvata con DD del

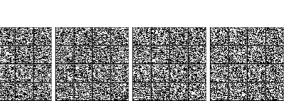



# FUMATHANE 510®

per la disinfezione del terreno in assenza di colture PER USO PROFESSIONALE Soluzione fumigante

### FUMATHANE 510

### Composizione

g 42,2 (510 g/l) g 100 00 grammi di prodotto contengono Coformulanti (acqua) q.b. a Metam sodio puro

## FRASI DI RISCHIO:

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 'ambiente acquatico.



PER L'AMBIENTE PERICOLOSO

# CORROSIVO

# CONSIGLI DI PRUDENZA

consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare iontano da alimenti o mangimi e lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, struzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

# TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel., 0267160111 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Officine di produzione: OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) TAMINCO bvba. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio) BALCHEM Italia S.r.l. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

Contenuto netto: litri 5-20-50-110-220\*-1000\*

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contentrore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

# INFORMAZIONI PER IL MEDICO

 CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione sensibilizzazione APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, Sintomi

SNC. atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, potensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parasstit fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del collaterali e cioè: azione Phialophora, Pythium, Phytophthora. FUMATHANE 510 è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC Rhizoctonia. Il FUMATHANE 510 svolge nel contempo altre interessanti azioni quali: Fusarium, Verticillium, erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida. delle piantine, colletto, avvizzimento

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

# MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido.

Sostanza <u>organica: il</u> letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento. <u>Temperatura</u>: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.

<u>Frattamenti in pieno campo: impiegare FUMATHANE 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine</u>

manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas. <u>Dosi</u>: utilizzare 300 l/na FUMATHANE 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/na per i trattamenti in frattamenti in serra: distribuire FUMATHANE 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. Per tutti gli impleghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terremi

stesso appezzamento.

L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispositivi di dispositivi di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle

impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni.

allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità. Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno fare il "Test del Crescione"

# bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle. COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE 510 non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la I prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.

ATTENZIONE

miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di qualche giomo.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

I contenitore non può essere riutilizzato Operare in assenza di vento

I contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite a Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve esse



# Etichetta autorizzata con D.D. del 🐧 7 DIC, 2014







Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.



# FUMATHANE 510®

la disinfezione del terreno in assenza di colture PER USO PROFESSIONALE Soluzione fumigante

FUMATHANE 510

Oer

Composizione

100

g 42,2 (510 g/l) g 100 grammi di prodotto contengono Coformulanti (acqua) q.b. a Metam sodio puro

## Indicazioni di pericolo

organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici. Consigli di prudenza reazione allergica cutanea H351 - Sospettato di - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se gravi lesioni oculari; H 317 - Può provocare una provocare il cancro; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli inalato; M314 - Provoca gravi ustioni cutanee e



gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NUN provocare il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli); togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelleffare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole fano. Continuare a sciacquare; P308 P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON

TAMINCO ITALIA S.r.I.

P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) Officine di produzione

TAMINCO byba. – Pantserschipstraat, 207 – B9000 Gent (Belgio) BALCHEM Italia S.r.i. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO) Registrazione del Ministero della Sanità N. 0565 del 15.1.1972

Contenuto netto: litri 5-20-50-110-220\*-1000

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO

nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al SNC; atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione:

collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

il FUMATHANE 510 è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC - Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene impiegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del collaterali e cioè: azione Phialophora. Pythium. Phytophthora. 510 svolge nel contempo altre interessanti azioni colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, erbicida, azione nematocida sulle forme libere, azione insetticida. Rhizoctonia. II FUMATHANE

utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

# MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati e cioè una penetrazione e diffusione perfetta, il terreno deve essere ben sminuzzato e piuttosto umido. <u>Sostanza organica</u>: il letame e la torba devono essere interrati un mese prima del trattamento.

remperatura: al momento dell'applicazione la temperatura del terreno non deve essere inferiore a 14°C e non superiore ai 32°C.

rattamenti in pieno campo: impiegare FUMATHANE 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine

in serra: distribuire FUMATHANE 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di Trattamenti

manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas. <u>Dosi</u>: utilizzare 300 t/na FUMATHANE 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 t/na per i trattamenti in pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 I/ha quando si operi su terreni

stesso appezzamento.

della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivi di L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni. allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione

Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla COMPATIBILITÀ: Il FUMATHANE 510 non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di qualche giorno. bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle. Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.

### ATTENZIONE

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato danni alle piante, alle persone ed agli animali Non applicare con mezzi aerei Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Operare in assenza di vento

contenitore non può essere riutilizzato

O Section Property lato in zona dota

del prodott

di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali Il contentore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente \*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitori superiori a 200 Iltri deve essere effetti.

e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D:P-R, p.,552012 ® Marchio registrato della Rohm & Haas Co., Philadelphia (USA)



Etichetta approvata con DD del





azione erbicida, azione

utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

nematocida sulle forme libere, azione insetticida

interessanti azioni collaterali e cioè:

altre

contempo

nel

Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la

COMPATIBILITÀ: Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. Evitare pertanto la miscela e

dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni

INTERVALLO: Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.

ATTENZIONE

del

preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento

e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

U

1157

YS

## VAPAM®

## per la disinfezione del terreno in assenza di colture PER USO PROFESSIONALE Soluzione fumigante

Composizione

38,8 (470 g/l) Metam sodio puro g.38, Coformulanti (acqua) q.b. a g 100 100 grammi di prodotto contengono

gas tossico - Provoca ustioni - Puó provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Attamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera l'ambiente acquatico. FRASI DI RISCHIO:



Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e

diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C

settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento;

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Trattamenti in pieno campo: impiegare VAPAM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine

Trattamenti in serra: distribuire VAPAM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo Dosi: utilizzare 325 I/ha di VAPAM per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 I/ha per i trattamenti

manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 I/ha quando si operi su

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo

terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della

utile fare il "Test del Crescione"

dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositiv

Impedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.

di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle

PERICOLOSO

CORROSIVO

stesso appezzamento.

PER L'AMBIENTE

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'implego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residut nelle fognature. Usare indumenti profettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare mmediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. CONSIGLI DI PRUDENZA:

TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 026716011 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Officine di produzione: OSIO GIAMPIETRO – Fornovo S. Giovanni (BG)

TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207 - B9000 Gent (Belgio) BALCHEM Italia S.r.f. -- Via del Porto snc -- Marano Ticino (NO) Registrazione del Winistero della Sanità N. 3779 del 19.06.1980

Contenuto netto; litri 20-50-110-210-"220"-1000"

PRESCRIZIONI SUPPLEWIENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contentiore. Non pullire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione, OCCHIO: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, broncopatia asmatiforme Irritazione delle prime vie aeree, APPARATO RESPIRATORIO:

sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

## CARATTERISTICHE

Il VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC -Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene implegato nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali, marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium.

"Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali accidentali del prodotto

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Operare in assenza di vento

Etichetta autorizzata con D.D. del

30









## VAPAM®

## per la disinfezione del terreno in assenza di colture PER USO PROFESSIONALE Soluzione fumigante

00 grammi ci prodotto contengono Composizione

PERICOLO

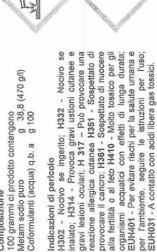

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guantifindumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli); logiliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI; sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico Consigli di prudenza

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 026716011 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano TAMINCO ITALIA S.r.I.

OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) Officine di produzione:

TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207 - B9000 Gent (Belgio) BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO Registrazione del Ministero della Sanità N. 3779 del 19.06.1980

Contenuto netto: litri 20-50-110-210-\*220\*-1000\*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminazione Evitare la pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - CUTE: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; OCCHIO: congluntivite irritativa, sensibilizzazione; APPARATO RESPIRATORIO: Irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme. ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava Effetto antabuse; si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. no al collasso ed alla perdita di coscienza. Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni. nausea, vomito,

## CARATTERISTICHE

II VAPAM è un prodotto fumigante che deve le sue proprietà fungicide e collaterali al gas (MITC -Metilisotiocianato) che si produce nel terreno a seguito della sua decomposizione. Esso viene implegato svolge nel contempo altre interessanti azioni collaterali e cioè: azione erbicida, azione nel trattamento preventivo del terreno per combattere i parassiti fungini agenti dei marciumi radicali marciumi del colletto, avvizzimento delle piantine, quali: Fusarium, Verticillium, Phialophora, Pythium.

nematocida sulle forme libere, azione insetticida. Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

# MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C. Trattamenti in pieno campo: impiegare VAPAM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine

frattamenti in serra: distribuire VAPAM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosj; utilizzare 325 Vha di VAPAM per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 Vha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 I/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione" terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità

L'applicazione del prodotto e qualsiasi altra operazione successiva al trattamento, da eseguire prima della dispersione dal terreno dei gas da esso derivanti, devono essere eseguite da operatori muniti di dispositivo mpedire l'accesso alle zone trattate a persone ed animali domestici prima di 15 giorni di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la pelle

Modalità di bonifica nel caso di perdite e spandimenti accidentali.

Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi, la

Evitare pertanto la miscela e dovendo applicare anche nematocidi fare due applicazioni separate a distanza di 2-5 giorni COMPATIBILITÀ: Il VAPAM non è compatibile con altri fumiganti del suolo. NTERVALLO: Far trascorrere 20-30 giorni dal trattamento alla semina.

ATTENZIONE

Partita n. ....

derivanti da uso improprio del Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso impro preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

I contenitore non può essere riutilizzato Operare in assenza di vento

vertigini

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettitato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventitali fubilitscile I contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente











### **METHAM NA 51**

### SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

### METHAM NA 51

### COMPOSIZIONE:

Metham sodio puro Coformulanti q.b. a g 42,1 (= 510 g/l)

g 100

### FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente, Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



CORROSIVO



disperdere istruzioni PER L'AMBIENTE

### TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111 Distribuito da:

BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA S.p.A. – Via F.Ili Rosselli 3/2 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – tel. +39 02 33599422

### Officina di produzione:

TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità nº 9298 del 28/08/1997

### Contenuto netto:

litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 - 210¹ – 1000¹

Partita n. .....

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: <u>cute</u>: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; <u>occhio</u>: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; <u>apparato respiratorio</u>: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### Caratteristiche

METHAM NA 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC — metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. È efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

<u>Prima del trattamento</u>: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

<u>Trattamenti in pieno campo</u>: impiegare METHAM NA 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

<u>Trattamenti in serra:</u> distribuire METHAM NA 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha METHAM NA 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

<u>Dopo il trattamento</u>: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

### Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di METHAM NA 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

### Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili.

### FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

II contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

<sup>1</sup> Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuori scitta accidentali dei prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del 🕴 🥇







### **METHAM NA 51**

### SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

**PERICOLO** 

### METHAM NA 51

### COMPOSIZIONE:

Metham sodio puro Coformulanti q.b. a g 42,1 (= 510 g/l)

g 100

### Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H 317 - Può provocare una reazione allergica cutanea H351 -Sospettato di provocare il cancro; H361 -Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401 -Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

### Consigli di prudenza

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico



Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

Distribuito da: BELCHIM CROP PROTECTION ITALIA S.p.A. – Via F.Ili Rosselli 3/2 – 20019 SETTIMO MILANESE (MI) – tel. +39 02 33599422

TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto, SNC - 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità nº 9298 del 28/08/1997

Contenuto netto:

litri 20 - 25 - 50 - 60 - 120 - 2101 - 10001

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

<u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa

assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di

coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### Caratteristiche

METHAM NA 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. È efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di

nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare METHAM NA 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici; <u>Trattamenti in serra:</u> distribuire METHAM NA 51 con la tecnica

dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha METHAM NA 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

### Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di METHAM NA 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

### Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali inforiuscite accidentali del prodotto

17 DIC. 2014

e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, com-Etichetta approvata con DD del









### TAMISOL 510

### SOLUZIONE ACQUOSA FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE PREVENTIVA DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

### TAMISOL 510

### COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

- Metam Sodio puro - Coformulanti q.b. a

g 42,1 (510 g/l) g 100

### ...

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - A contatto con acidi
libera gas tossico - Provoca ustioni - Può
provocare sensibilizzazione per contatto con la
pelle - Altamente tossico per gli organismi
acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l'ambiente acquatico.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere Riferirsi alle nell'ambiente. istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



CORROSIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

### Titolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

### Officine di produzione:

TAMINCO byba -Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità nº 10338 del 20/02/2000

Contenuto netto: litri 5-20-50-110-220\*-1000\*

Partita n. ..

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema dermatiti, sensibilizzazione: occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme sensibilizzazione: SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si venfica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### CARATTERISTICHE

TAMISOL 510 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC — metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticiilium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyna, Pratylenchus, ecc) insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014







### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

<u>Prima del trattamento</u>: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

<u>Trattamenti in pieno campo</u>: impiegare TAMISOL 510 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

<u>Trattamenti in serra:</u> distribuire TAMISOL 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

<u>Dosi</u>: utilizzare 300 l/ha TAMISOL 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

<u>Dopo il trattamento</u>: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

### COMPATIBILITÀ TAMISOL 510 si usa da solo.

Dovendo impiegare anche nematocidi si raccomandano due applicazioni separate.

### Avvertenze

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento. Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno, usare un apparecchio respiratorio adatto.

In caso di spargimento accidentale in ambienti chiusi, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

In caso di dispersione o fuoriuscita accidentale, tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Contenere la perdita di liquido con sabbia o terra. Tenere lontano da canali di scolo e corsi d'acqua. Per piccole perdite assorbire con terra o sabbia. Le grosse perdite devono essere aspirate in fusti. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua. Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico.

Il prodotto sviluppa gas tossico

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con D.D. del 17 DIC. 2014



### TAMISOL 510

### SOLUZIONE ACQUOSA

### FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE PREVENTIVA DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

### TAMISOL 510

### COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Sodio puro g 42,1 (510 g/l)

g 100 - Coformulanti q.b. a

### Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H 317 - Può provocare una reazione allergica cutanea H351 -Sospettato di provocare il cancro; H361 -Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401 -Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

### Consigli di prudenza

P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 + P338 -IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico



PERICOLO

### Titolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

### Officine di produzione:

TAMINCO bvba -Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) BALCHEM Italia S.r.I. – Via del Porto snc – Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Sanità nº 10338 del 20/02/2000

Contenuto netto: litri 5-20-50-110-220\*-1000\*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### CARATTERISTICHE

TAMISOL 510 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del

colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

### MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in pieno campo: impiegare TAMISOL 510 tramite iniezione

nel terreno con apposite macchine fumigatrici; <u>Trattamenti in serra</u>: distribuire TAMISOL 510 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste

sotto film plastico a tenuta di gas.

<u>Dosi</u>: utilizzare 300 l/ha TAMISOL 510 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

### COMPATIBILITÀ TAMISOL 510 si usa da solo.

Dovendo impiegare anche nematocidi si raccomandano due applicazioni separate.

### Avvertenze

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento. Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno, usare un apparecchio respiratorio adatto.

In caso di spargimento accidentale in ambienti chiusi, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

In caso di dispersione o fuoriuscita accidentale, tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Contenere la perdita di liquido con sabbia o terra. Tenere lontano da canali di scolo e corsi d'acqua. Per piccole perdite assorbire con terra o sabbia. Le grosse perdite devono essere aspirate in fusti. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua. Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico.

Il prodotto sviluppa gas tossico.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da

uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori-superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del









— 36 –

## FUMIGANTE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

grammi di prodotto contengono:

38.8 (= 470 g/l) g 38, Coformulanti (acqua) q.b. a Metam Sodio puro

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 'ambiente acquatico FRASI DI RISCHIO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:

da bevande. Non mangiare, né bere, né fumaire durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenifore devono essere smaltiti come rifluti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

TAMINCObvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) Officina di confezionamento.

Officine di produzione:

BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute nº 11572 del 03.02.2003

Contenuto netto: litri 50, 120, 220\*, 980\*

Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione

fuoriuscita accidentale tenere fortano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del pericolo di intossicazione. Dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi, la faccia. Fermare la perdita se possibile. Raccogliere quanto possibile in fusti. Coprire il rimanente con terra o sabbia e raccogliere per l'eliminazione. Lavare l'area con piccole quantità di acqua. Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non rientrare nella zona trattata prima di 20 giorni, il prodotto sviluppa gas tossico. (Metilisotiocianato). Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arleggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di accedano

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

occhio: congluntivite irritativa, sensibilizzazione broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; apparato respiratorio; irritazione delle prime vie aeree, atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia,

potensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

## CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che provocano marciumi radicali e del colletto, avvízzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc) GEOSAF 39 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

delle colture.

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e <u>Prima del trattamento</u>: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento, una settimana prima dell'implego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Trattamenti in pieno campo: impiegare GEOSAF 39 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in serra: distribuire GEOSAF 39 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di fumigatrici;

in serra: le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1650 l/ha quando si openi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

<u>Dosi</u>: utilizzare 325 l/ha di GEOSAF 39 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

<u>Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del</u> Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità. utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ il prodotto si usa da solo. FITOTOSSICITÀ: il prodotto è per sua natura fitotossico pertanto deve essere usato sul terreno nudo almeno 20-30 gg. prima della semina o del trapianto.

ATTENZIONE

evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con nezzi aere i par non yendersi sfuso. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni petti son contaminare altre Da implegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi cacia del trattamento e per Ucontentore non pud essere implega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprie de Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'ef colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento.

uorius cite accidentali del dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuì

Etichetta autorizzata con D.D. del 🐧 / D.J.C., 2014



## FUMIGANTE DEL TERRENO IN FORMULAZIONE LIQUIDA PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Coformulanti (acqua) q,b. a g 100

- Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H 317 - Può provocare una reazione allergica cutanea H351 - Sospettato di Indicazioni di pericolo H302

alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e provocare il cancro; H361 - Sospettato di nuocere l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; per l'ambiente, seguire le istruzioni per ius EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.



P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; P303 \* P361 \* P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli); togliersi di P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaoquare accuratamente per parecchi minuti.
 Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 + P313 - IN dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico CONSIGLI DI PRUDENZA

l'itolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano - Tel.: 0267160111 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Officine di produzione:

Officina di confezionamento:

BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO) TAMINCObvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11572 del 03.02.2003

Contenuto netto: litri 50, 120, 220", 980'

pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non rientrare nella zona trattata prima di 20 giorni, il prodotto sviluppa gas tossico. (Metilisotiocianato). Durante le operazioni di applicazione, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. In caso di fuoriuscita accidentale tenere lontano dalla zona il personale non addetto ed avvertire chiunque del PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pericolo di intossicazione. Dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi atti a proteggere le vie respiratorie, la pelle, gli occhi, la faccia. Fermare la perdita se possibile. Raccogliere quanto possibile in fusti. Coprire il rimanente con terra o sabbia e raccogliere per l'eliminazione. Lavare l'area con piccole quantità di acqua. Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

occhio: congluntivite irritativa, sensibilizzazione apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC sensibilizzazione; atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia,

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava tachicardia, visione confusa, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapía: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

## CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

GEOSAF 39 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e Risulta attivo nei confronti di funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc.) che nematocide al gas (MITC - metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. provocano marciumi radicali e del colletto, avvizzimenti ecc., nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc) insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento: una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

frattamenti in pieno campo: impiegare GEOSAF 39 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in serra: distribuire GEOSAF 39 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di

fumigatrici

Dosi: utilizzare 325 l/ha di GEOSAF 39 per i trattamenti in campo aperto e 760-1300 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentale fino a 1650 I/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale dei terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità

utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ II prodotto si usa da solo. FITOTOSSICITÀ: il prodotto è per sua natura fitotossico pertanto deve essere usato sul terreno nudo almeno 20-30 gg. prima della semina o del trapianto.

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato mizzona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del

modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R.A. 55/2012

Etichetta approvata con DD del

### **DIVAPAN 51**

### SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

### **DIVAPAN 51**

COMPOSIZIONE:

Metam sodio Coformulanti q.b. a g 42,1 (= 510 g/l) g 100







PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

### FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per ingestione - A contatto con acidi libera gas tossico - Provoca ustioni - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

### CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come riffuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

### TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale -- P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

### Officina di produzione

TAMINCO byba Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)
BALCHEM ITALIA S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute nº 12981 del 18/01/2006

Contenuto netto:

Partita n. ...

litri 20 – 25 – 50 – 60 – 120 – 210¹ – 1000¹

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: <u>cute</u>: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; <u>occhio</u>: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; <u>apparato respiratorio</u>: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, lporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### Caratteristiche

DIVAPAN 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC — metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. DIVAPAN 51 è efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inottre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

### Dosi e modalità d'impiego

Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno finemente lavorato, sufficientemente umido e con una temperatura compresa tra i 10 e i 32°C. L'eventuale torba e letame deve essere interrata un mese prima del trattamento.

<u>Trattamenti in pieno campo</u>: impiegare DIVAPAN 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;

<u>Trattamenti in serra:</u> distribuire DIVAPAN 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha DIVAPAN 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

Per tutti gli impleghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

<u>Dopo il trattamento</u>: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

### Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di DIVAPAN 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

### Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili. Tossico per i nematodi.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi implega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente syuotato non deve essere disperso nell'ambiente

¹-Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contentior superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere seventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

Etichetta autorizzata con D.D. del

17 DIC. 2014



### DIVAPAN 51

### SOLUZIONE FUMIGANTE PER LA DISINFEZIONE DEL TERRENO PER USO PROFESSIONALE

### DIVAPAN 51

COMPOSIZIONE: Metam sodio Coformulanti q.b. a

g 42,1 (= 510 g/l) g 100

**PERICOLO** 





### Indicazioni di pericolo

Hadeazioni di pericoro Hadeazioni di pericoro del Provincia del Provincia di pericoro gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea H351 - Sospettato di provocare il cancro; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P210 - Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280 - Indossare
quanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 +
P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare
il vomito; P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351
+ P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare; P308 + P313 - IN CASO di
esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

### TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano Tel.: 0267160111

### Officina di produzione:

TAMINCO byba Pantserschipstraat, 207-GENT (Belgio)
BALCHEM ITALIA S.r.l. – Via del Porto, SNC – 28040 Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute nº 12981 del 18/01/2006

Contenuto netto:

litri 20 - 25 - 50 - 60 - 120 - 210¹ - 1000¹

Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: <u>cute</u>: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; <u>occhio</u>: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, <u>apparato respiratorio</u>: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNC</u>: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di cosscienza.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

### Caratteristiche

DIVAPAN 51 è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC — metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. DIVAPAN 51 è efficace nei confronti dei principali funghi del terreno (quali Rhizoctonia, Fusarium, Phytophtora, Verticillium, Sclerotinia, Pythium) responsabili delle varie forme di Marciumi. È inoltre attivo verso le forme libere di nematodi, degli insetti terricoli e dei germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti.

Si utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture.

### Dosi e modalità d'impiego

Effettuare la distribuzione del prodotto su terreno finemente lavorato, sufficientemente umido e con una temperatura compresa tra i 10 e i 32°C. L'eventuale torba e letame deve essere interrata un mese prima del trattamento.

<u>Trattamenti in pieno campo:</u> impiegare DIVAPAN 51 tramite iniezione nel terreno con apposite macchine fumigatrici;
<u>Trattamenti in serra:</u> distribuire DIVAPAN 51 con la tecnica

<u>Trattamenti in serra</u>: distribuire DIVAPAN 51 con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 300 l/ha DIVAPAN 51 per i trattamenti in campo aperto e 700-1200 l/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi.

pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi. Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.

Dopo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Avvertenze: Non rientrare nelle zone trattate prima di 15 giorni. In caso di sversamento in ambiente chiuso, dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle.

### Fitotossicità

Non applicare il prodotto ad una distanza inferiore a un metro dalle colture limitrofe. I vapori di DIVAPAN 51 sono tossici verso tutte le specie coltivate; è pertanto necessario rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

### Rischi di nocività

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici ed il bestiame. Nocivo per la fauna selvatica. Tossico per le api e gli insetti utili. Tossico per i nematodi.

FARE TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

1-Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superori a 200 litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a/raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto

17 DIC 2014

Etichetta approvata con DD del

a modificata si sans i out Pag. 1272/2007, secondo la propertura provista dell'em. 7









— 40 –

<del>- 40</del>

SOLUZIONE ACQUOSA

## FUMIGANTE DEL SUOLO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA - PER USO PROFESSIONALE

### COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
- Metam Potassio puro g 39,1
- Coformulanti q.b. a g 100

(500 q/l)

### FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Attamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al ungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, në bere, në furmare durante l'impiego – Non respirare i vapori e gli aerosoli - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smattit come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di Conservare sotto chiave e tuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare CONSIGL! DI PRUDENZA



CORROSIVO

PER L'AMBIENTE PERICOLOSO

Registrazione del Ministero della Salute n° 11355 del 5/06/2002

Officine di produzione: TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG)

BALCHEM Italia S.r.I. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO)

Sede legale - P.le L. Cadoma, 10 - 20123 Milano Sede amministrativa - Via Comalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111

Titolare della registrazione

TAMINCO ITALIA S.r.I.

Contenuto netto: litri 20-50-100-200\*-1000\*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non

Partita n. ...

pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione

attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO

apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC occhio congiuntivite irritativa, sensibilizzazione Sintomi: cute: enterna, dermatiti, sensibilizzazione; atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

<u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, potensione orfostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino

erapla: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni. al collasso ed alla perdita di coscienza.

TAMIFUM è un efficace disinfestante/fumigante del suolo efficace nei confronti di funghi (Fusarium terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti, che deve la sua efficaciaal gas (MITC Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc), nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione

utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C. Trattamenti in pieno campo: implegare TAMIFUM tramite iniezione nel terreno con apposite macchine

Trattamenti in serra: distribuire TAMIFUM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di

Dosi: utilizzare 340 I/ha di TAMIFUM per i trattamenti in campo aperto e 800-1200 I/ha per i trattamenti in manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 2000 I/ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature. Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso appezzamento

desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità Dopo

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ II prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione l'abellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua

manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM ad una distanza infenore ad un metro dalle colture limitrofe. accedere gli animali domesti alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO... indicato prima della messa a dimora delle colture.

vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periode di attesa

ATTENZIONE

bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - II contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. sfusor - Per evitare prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - (il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per guitare danni alle rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altrè colture, alfinenti Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta Schrimpiega piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi

"Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in zona contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del dotata di bacino di

Etichetta autorizzata con D.D. del



DRR N 55/2012

## AMIFUM

SOLUZIONE ACQUOSA

SUOLO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, NSETTICIDA ED ERBICIDA - PER USO PROFESSIONALE FUMIGANTE DEL

COMPOSIZIONE:

l grammi di prodotto contengono: etam Potassio puro g 39,1 (500 g/l) oformulanti q.b. a g 100 Metam Potassio puro Coformulanti q.b. a

Indicazioni di pericolo

H302 - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H351 - Sospettato di provocare il cancro se inalato; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici; EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di prudenza

guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ili viso; P301 + P330 + P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito; Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. gli indumenti contaminati sciacquare; P308 \* P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione P303 \* P361 \* P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con l'ogliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti:

Titolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano - Tel.: 0267160111 Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Officine di produzione: TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) Officina di confezionamento: OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) BALCHEM italia S.r.l. - Via del Porto snc - Marano Ticino (NO)

Registrazione del Ministero della Salute nº 11355 del 5/06/2002

Confenuto netto: litri 20-50-100-200\*-1000\*

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non Evitare la contaminazione di superficie. attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; stassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. cute: Sintomi:

nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino <u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con al collasso:ed alla perdita di coscienza.

erapía: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

disinfestante/fumigante del suolo efficace nei confronti di funghi (Fusarium Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc), nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), inseterricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti, che deve la sua efficaciaal gas (MITC metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. TAMIFUM è un efficace

utilizza esclusivamente su suolo nudo per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al trapianto

## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

PERICOLO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C

frattamenti in pieno campo: implegare TAMIFUM tramite inlezione nel terreno con apposite macchine comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

frattamenti in serra: distribuire TAMIFUM con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di Dosi: utilizzare 340 l/ha di TAMIFUM per i trattamenti in campo aperto e 800-1200 l/ha per i trattamenti manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 2000 l/ha quando si operi su terreni Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature

stesso appezzamento

<u>Dopo il trattamento</u>: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità. Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ II prodotto si usa da solo.

### AVVERTENZE

Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con l'abellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la Il prodotto sviluppa gas tossico. In caso di sversamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.

manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione

accedere gli animali domesti alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa indicato prima della messa a dimora delle colture.

# FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

Partita n. .....

non può essere rutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'armitiente. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato inscenda dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite/accidentali, del Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore

7 DEC. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma Etichetta approvata con DD del



## TAMIFUM FORTE

FUMIGANTE DEL TERRENO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA - PER USO PROFESSIONALE - SOLUZIONE ACQUOSA

### TAMIFUM FORTE

### COMPOSIZIONE:

grammi di prodotto contengono:
etam Potassio puro g 54 (690 g/l)
oformulanti q.b. a g 100 Metam Potassio puro

### FRASI DI RISCHIO

Coformulanti q.b.

Nocivo per inalazione e per ingestione – A contatto con acidi libera gas tossico – Provoca ustioni – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare al

ungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA

proteggersi gli occhi e la faccia - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) – Questo materiale ed il suo contentiore devono essere smattiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da né fumare durante l'impiego - Non respirare i vapori e gli aerosoli - In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, nell'ambiente.

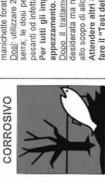

PERICOLOSO

## PER L'AMBIENTE

Officine di produzione: TAMINCO byba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) Sede amministrativa - Via Cornalia, 19 - 20124 Milano - Tel.: 0267160111 OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

TAMINCO ITALIA S.r.I.

Registrazione del Ministero della Salute nº 12750 del 16/06/2008

Contenuto netto: | 20 - | 50-100-110-2001-2101-2201 -10001

Partita n.

pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute entema, dermatiti, sensibilizzazione: occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC Apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia

potensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava <u>Effetto antabuse</u>: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Ferapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

## CARATTERISTICHE

AMIFUM FORTE è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al nematocide al gas (MITC - metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione Interviene efficacemente contro funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc) nematodi (*Meloidogyne, Pratylenchus*, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti utilizza esclusivamente su suolo nudo

## MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese prima del trattamento; una settimana prima dell'impiego lavorare finemente è bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca. e

rattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM FORTE tramite iniezione nel terreno con apposite macchine comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 250 l/ha di TAMIFUM FORTE per i trattamenti in campo aperto e 600-900 l/ha per i trattamenti in <u>frattamenti in serra:</u> distribuire TAMIFUM FORTE con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con i'utilizzo di

serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 I/ha quando si operi su terreni Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sulio stesso pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.

Dogo il trattamento: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità.

Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile

fare il "Test del Crescione"

COMPATIBILITÀ II prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE None trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

sabbia o terra. Raccogliere in contenitori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua. Tabellara le area trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che personne estranne vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici manipulazione ed perpositivi di protezione individuale per gili occiti. Durante le operazioni di distribuzione del Il prodotto sviluppa gas tossico, in caso di versamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque del pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con

vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM FORTE ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. I animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

### ATTENZIONE

predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattarfento e fer evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi stuso - Per alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il confentore non buse essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambjente. Da implegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta «Chirimplega evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non Contaminare altre collure, il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio dei preparato - il rispetto delle

parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato in di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite ccidentali del prodotto Lo stoccaggio da

Etichetta autorizzata con D.D. del 🏌 7 🔝 🧲 2014



## ANIFUN FORT

FUMIGANTE DEL TERRENO AD AZIONE FUNGICIDA, NEMATOCIDA, INSETTICIDA ED ERBICIDA - PER USO PROFESSIONALE

SOLUZIONE ACQUOSA -

## TAMIFUM FORTE

COMPOSIZIONE

100

(1/6 069) grammi di prodotto contengono: etam Potassio puro g 54 oformulanti q.b. a g 100 · Metam Potassio puro Coformulanti q.b. a

Indicazioni di pericolo

se inalato; H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici; EUH401 - Per evitare rischi per la salute ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; H351 - Sospettato di provocare il cancro H302 - Nocivo se ingerito; H332 - Nocivo se inalato; H314 - Provoca grav umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

0

## Consigli di prudenza

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P280 - Indossare capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti; gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia; P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito: sciacquare; P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso; P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito P303 + P361 + P365 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con consultare un medico.

Titolare della registrazione TAMINCO ITALIA S.r.I.

Sede amministrativa - Via Comalia, 19 - 20124 Milano – Tel.: 0267160111 Officine di produzione:TAMINCO bvba - Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio) OSIO GIAMPIETRO - Fornovo S. Giovanni (BG) Sede legale - P.le L. Cadorna, 10 - 20123 Milano

Registrazione del Ministero della Salute n° 12750 del 16/06/2008

Contenuto metto: 120 - 1 50-100-110-2001- 2101-2201 -10001

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il maferiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomii <u>cara: entema, dermatiti, sensibilizzazione; ocohio:</u> congiuntivite inrtativa, sensibilizzazione; <u>SNG</u> <u>Apparató respiratorio</u>: inritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; <u>SNG</u>

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con potensione orostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava nausea, vornito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini atassia, cefa ea, confusione, depressione, iporeflessia. fino al collasso ed alla perdita di coscienza.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

TAMIFUM FORTE è un disinfestante ad azione fumigante che deve le sue proprietà fungicide erbicide e nematocide al gas (MITC – metilisotiocianato) che si produce nel terreno dalla sua decomposizione. Interviene efficacemente contro funghi (Fusarium, Verticillium, Phytium, Phytophtora, Rizochtonia, ecc). per la disinfestazione di terreni destinati alla semina o al nematodi (Meloidogyne, Pratylenchus, ecc), insetti terricoli, germinelli, tuberi e rizomi delle erbe infestanti nematocide al gas (MITC - metilisotiocianato) opnu utilizza esclusivamente su suolo trapianto delle colture. S

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

PERICOLO

Per ottenere risultati ottimali seguire le seguenti indicazioni:

settimana prima dell'impiego lavorare finemente e bagnare il terreno, questo consentirà una migliore diffusione prima del trattamento; Prima del trattamento: interrare le sostanze organiche (torba, letame) un mese del prodotto e faciliterà la germinazione delle infestanti.

frattamenti in pieno campo: impiegare TAMIFUM FORTE tramite iniezione nel terreno con apposite macchine Applicazione: al momento dell'applicazione il terreno dovrebbe avere una temperatura ideale di 20°C ca, comunque non inferiore ai 14°C e non superiore ai 32°C.

Trattamenti in serra; distribuire TAMIFUM FORTE con la tecnica dell'irrorazione a goccia, cioè con l'utilizzo di manichette forate poste sotto film plastico a tenuta di gas.

Dosi: utilizzare 250 I/ha di TAMIFUM FORTE per i trattamenti in campo aperto e 600-900 I/ha per i trattamenti in serra; le dosi per i trattamenti in serra possono essere aumentate fino a 1500 l'ha quando si operi su terreni pesanti od infettati principalmente da verticillosi, fusariosi o fialoforosi o in caso di basse temperature.

Per tutti gli impieghi è consentita una sola applicazione della sostanza attiva ogni 3 anni sullo stesso <u>Dopo il trattamento</u>: irrigare lentamente il terreno per consentire al prodotto di raggiungere la profondità desiderata ma non oltre. A distanza di due settimane circa si deve fare una lavorazione superficiale del terreno appezzamento.

allo scopo di allontanare eventuali residui di gas che potrebbero dare problemi di fitotossicità. Attendere altri 8-14 giorni prima di procedere alla semina o al trapianto. Eventualmente può essere utile fare il "Test del Crescione

COMPATIBILITÀ II prodotto si usa da solo.

AVVERTENZE Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Il prodotto sviluppa gas tossico, in caso di versamento, tenere lontano il personale non addetto e avvertire chiunque dei pericolo di intossicazione; dotare il personale addetto alla bonifica di dispositivi di protezione individuale in grado di proteggere le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Raccogliere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra. Raccogliere in contentiori a tenuta stagna. Lavare l'area con piccole quantità d'acqua.

Tabellare le aree trattate con opportuni cartelli atti ad evitare che persone estranee vi accedano. Durante la manipolazione ed il trattamento indossare indumenti protettivi, guanti e stivali resistenti ad agenti chimici corrosivi; utilizzare dispositivi di protezione individuale per gli occhi. Durante le operazioni di distribuzione del prodotto, irrigazione ed arieggiamento del terreno usare un apparecchio respiratorio adatto. Non far accedere gli animali domestici alle aree trattate prima che siano trascorsi 30 giorni dal trattamento

vapori del prodotto sono tossici verso tutte le colture; è necessario, pertanto, rispettare il periodo di attesa FITOTOSSICITÀ Non applicare TAMIFUM FORTE ad una distanza inferiore ad un metro dalle colture limitrofe. indicato prima della messa a dimora delle colture.

FAR TRASCORRERE 20-30 GIORNI TRA IL TRATTAMENTO E LA SEMINA O IL TRAPIANTO

Partita n.

predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi-sfuso - Non, contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento. Il contentiore. disperso Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve nell'ambiente.

zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuerfuscità Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori superiori a 200 litri deve essere effettuato accidentali del prodotto e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R.n. 55/2012.

<u>\_</u> 100

Etichetta approvata con DD del

15A00458





DECRETO 8 gennaio 2015.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella IV delle sostanze etizolam e meprobamato e nella Tabella dei medicinali, Sezione D, dei medicinali ad uso parenterale a base di lormetazepam.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare:

le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza;

la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato articolo 14 del testo unico;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al testo unico dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, le sostanze etizolam e meprobamato, risultano incluse unicamente nella tabella dei medicinali, allegata al medesimo testo unico;

Ritenuto necessario procedere all'inclusione di dette sostanze anche nella tabella IV del testo unico, secondo i previsti criteri di cui all'articolo 14 del testo unico, in quanto per le stesse risultano accertati pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. n. 33481 del 14 ottobre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato;

Vista la nota del 25 giugno 2014 con cui l'Agenzia italiana del farmaco ha chiesto al Ministero della salute l'aggiornamento della tabella dei medicinali a seguito del rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale a uso parenterale a base di lormetazepam;

Tenuto conto che i criteri per la formazione della tabella dei medicinali di cui al citato articolo 14 del testo unico prevedono che i medicinali a uso parenterale a base di benzodiazepine siano inclusi nella sezione D di detta tabella;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, comunicato con nota prot. n. 33842 del 14 ottobre 2014,

favorevole all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, del testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta dell'11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella IV, del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato e all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, dello stesso testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam;

### Decreta:

### Art. 1.

1. Nella tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

Etizolam

Meprobamato

2. Nella tabella dei medicinali, sezione D, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita nella sezione "Composizioni per uso parenterali contenenti", secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

Lormetazepam

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Ministro: Lorenzin

### 15A00571

DECRETO 19 gennaio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Novella», in comune di Salò, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 settembre 2014 - integrata con successive note del 18 e del 29 settembre 2014 - con la quale la Società Tavina S.p.A. con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Novella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;



Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

### Decreta:

### Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata "Novella" che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria sita nel territorio del Comune di Salò (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: Guerra

15A00519

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2014.

Rettifica del decreto 10 ottobre 2011 recante variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma l;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a nonna dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visto il decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2011, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza di varietà appartenenti alle società "Peotec s.r.l.", "Peotec Seeds s.r.l.", "Petoseed Co. Inc." e "Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l." è stata trasferita alla società "Monsanto Agricoltura Italia S.p.A";

Considerato che con nota Mipaaf n. 17864 del 10-08-2011 era stata richiesta la variazione del responsabile della conservazione in purezza anche per la varietà di zucchino denominata Giano, codice SIAN 2436 e che la stessa, erronearnente, non è stata indicata nel decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011 sopracitato;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare il citato decreto ministeriale n. 214 del 10 ottobre 2011 e in particolare la tabella di cui all'articolo unico;



### Decreta:

### Articolo unico

Alla tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale n. 21408 del 10 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2011, è inserita la modifica di seguito elencata:

| Specie   | Varietà | Codice SIAN | Decreto di iscrizione/<br>rinnovo                      | Vecchio responsabile della conservazione in purezza | Nuovo responsabile<br>della conservazione in<br>purezza |
|----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zucchino | Giano   | 2436        | 10/02/2011 (N. 3140)<br>- G.U. N. 52 del<br>04/03/2011 | Peotec s.r.l.                                       | Monsanto Agricoltura<br>Italia S.p.A.                   |

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

15A00464

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2014.

Emissione, nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il Senso civico» dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica, nel valore di euro 0,80.

### IL DIRETTORE GENERALE

PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON

### IL CAPO DELLA DIREZIONE VI

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/Cons del 19 dicembre 2013, art. 3;

Tenuto conto che, con decorrenza 1 dicembre 2014, sono variati i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzet-ta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre



2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "il Senso civico";

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2015 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 4 dicembre 2014:

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. 65151 del 18 dicembre 2014;

### Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato allo spirito di coesione nazionale nelle emergenze, in occasione del centenario del terremoto della Marsica, nel valore di  $\in 0.80$ .

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/

mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: un milione e seicentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 36,00".

La vignetta raffigura, entro un ideale fotomontaggio, due diverse prospettive della chiesa di San Bartolomeo di Avezzano, rispettivamente prima e dopo il sisma che il 13 gennaio 1915 colpì la Marsica in Abruzzo. Completano il francobollo le leggende "SPIRITO DI COESIONE NAZIONALE NELLE EMERGENZE", e "1915 − TERREMOTO DELLA MARSICA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,80".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico LIROSI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze Prosperi

15A00461

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

— 48 -

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 20/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SIMPONI (golimumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 settembre 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/546/005 100 mg soluzione per iniezione in penna preriempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

EU/1/09/546/007 100 mg soluzione per iniezione in siringa preriempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita. Titolare A.I.C.: Janssen Biologics B.V.

### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;



Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 40 in data 6 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

### Determina:

### Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale SIMPONI (golimumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

### Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in penna pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541053/E (in base 10) 15QQ9X (in base 32).

### Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in siringa pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541077/E (in base 10) 15QQBP (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide (AR):

«Simponi», in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti, quando la risposta ai farmaci anti-reumatici che modificano la malattia (DMARD Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drug), incluso MTX, sia stata inadeguata;

il trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX.

«Simponi», in associazione con MTX, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare misurato tramite raggi X e di migliorare la funzionalità fisica.

Artrite psoriasica (AP):

«Simponi», singolarmente o in associazione con metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva, negli adulti, qualora sia stata inadeguata la risposta a precedenti trattamenti DMARD. «Simponi» ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno articolare periferico, misurato con i raggi X in pazienti con sottotipi di malattia poliarticolare simmetrica e di migliorare la funzionalità fisica.

Spondilite anchilosante (SA):

«Simponi» è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva, negli adulti che non hanno risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali.

Colite ulcerosa (CU):

«Simponi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

### Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale SIMPONI (golimumab) è classificata come segue:

Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in penna pre-riempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541053/E (in base 10) 15QQ9X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.



Confezione:

100 mg soluzione per iniezione in siringa preriempita (vetro) 1 ml - uso sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541077/E (in base 10) 15QQBP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

### Art. 3.

### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPONI (golimumab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL):

per le indicazioni terapeutiche Artrite reumatoide (AR), Artrite psoriasica (AP), Spondilite anchilosante (SA): reumatologo;

per l'indicazione terapeutica Colite ulcerosa (CU): internista, gastroenterologo.

### Art. 4.

### Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2015

*Il direttore generale:* Pani

15A00520

**—** 50 **—** 

DETERMINA 19 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Simponi» (golimumab). (Determina n. 19/2015).

### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Biologics B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 settembre 2014;

Vista la deliberazione n. 40 in data 6 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

### Determina:

### Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Colite ulcerosa (CU):

«Simponi» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione medica a queste terapie.

del medicinale SIMPONI (golimumab) sono rimborsate come segue:

Confezione:

«50 mg - soluzione per iniezione in penna pre-riempita - uso sottocutaneo - penna pre-riempita (vetro) - 0,5 ml» 1 penna pre-riempita;

A.I.C. n. 039541014/E (in base 10) 15QQ8Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Confezione:

«50 mg - soluzione per iniezione in siringa pre-riempita - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa pre-riempita;

A.I.C. n. 039541038/E (in base 10) 15QQ9G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1157,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1909,51.

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

### Art. 2.

### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SIMPONI (golimumab) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL):

per le indicazioni terapeutiche Artrite reumatoide (AR), Artrite psoriasica (AP), Spondilite anchilosante (SA): reumatologo;

per l'indicazione terapeutica Colite ulcerosa (CU): internista, gastroenterologo.



### Art. 3.

### Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale: Pani

15A00523

### AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 8 gennaio 2015.

Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1).

### Premessa.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano — rispettivamente — i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione.

La disposizione dell'art. 39 è collocata nel titolo IV del decreto-legge n. 90/2014, che riguarda le «Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico».

Tale collocazione deve essere tenuta in considerazione ai fini dell'esatta individuazione della sua portata espansiva, in un'ottica di deflazione del contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici, di cui una parte alquanto rilevante riguarda la fase di ammissione ed esclusione dalla gara (spesso per questioni di carattere puramente formale) ovvero contestazioni, da parte di alcuni concorrenti, in ordine all'ammissione di altri.

Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell'art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dal-

la cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Nell'art. 46 del Codice è stato, invece, inserito il comma 1-*ter* a tenore del quale «le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

Le predette disposizioni, ai sensi del citato art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si applicano alle sole procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Le norme sopra riportate sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli articoli 38 e 46 del Codice (oggetto di orientamenti giurisprudenziali non univoci, come si illustrerà in seguito) mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (che diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara) e la configurazione dell'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie) (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014).

Tuttavia la formulazione delle disposizioni in esame necessita di chiarimenti — con particolare riferimento all'individuazione delle fattispecie ascrivibili alla «mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive» ed alle «irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili» di cui all'art. 38, comma 2-bis — e di coordinamento normativo, avendo riguardo all'impatto della novella normativa sulle cause tassative di esclusione, così come previste dalla normativa previgente — non modificata dalla nuova norma – cificate nella determinazione dell'Autorità n. 4 del 10 oftobre 2012, integrata e modificata dalla presente per le parti incompatibili (alla luce della nuova disciplina sul soccorso istruttorio e delle indicazioni al riguardo fornite con il presente atto).

Le difficoltà esegetiche connesse alla qualificazione come essenziali o meno delle irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, nonché all'individuazione delle dichiarazioni non indispensabili, si riflettono, infatti, sia sulla correttezza dei provvedimenti che la stazione

appaltante dovrà assumere in gara, in ordine alla possibilità per il concorrente di regolarizzare le stesse nonché di evitare o meno l'applicazione della sanzione pecuniaria prescritta dall'art. 38, comma 2-bis, sia sulla corretta individuazione di tutte quelle cause tassative di esclusione strettamente connesse al contenuto dell'offerta ovvero alla segretezza della stessa, in presenza delle quali, in ossequio al principio di parità di trattamento e di perentorietà del termine di presentazione dell'offerta, non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione.

Ciò tenendo conto, peraltro, che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta o della domanda.

Sotto tutti i profili sopra indicati, si rende, pertanto, necessario — nei termini che seguono — un intervento dell'Autorità volto a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame al fine di orientare, in tale ambito, il comportamento degli operatori del settore.

### 1. Oneri dichiarativi e nuovo comma 2-bis dell'art. 38 del Codice.

Come noto, l'art. 38, comma 1, del Codice dispone che non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle situazioni indicate nelle lettere da *a)* a m-quater) della stessa disposizione.

Tali requisiti (come sottolineato dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010) devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell'autorizzazione.

Il principio espresso dall'art. 38 del Codice, secondo il quale la partecipazione alle gare pubbliche richiede, in capo ai partecipanti, il possesso di inderogabili requisiti di moralità, rappresenta un principio di carattere generale. Si tratta, infatti, di un fondamentale principio di ordine pubblico economico che soddisfa l'esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di ordine generale e di moralità che la norma tipizza (*cfr.* Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725).

Ai fini della dimostrazione di tali inderogabili requisiti di partecipazione, il comma 2 dell'art. 38, consente all'operatore economico di produrre in gara una dichiarazione sostitutiva, stante quanto previsto dall'art. 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato,

dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti».

Ciascun operatore economico partecipante ha, quindi, l'onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dalla norma.

Al fine di chiarire la portata di tale onere dichiarativo sono intervenute, con numerose pronunce, sia l'Autorità sia la giurisprudenza amministrativa, ancorché con indirizzo non univoco.

In particolare — con riferimento al testo dell'art. 38 precedente alle modifiche normative in esame — l'Autorità ha chiarito che oltre all'ipotesi di falsità, anche l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni previste in tale disposizione normativa costituivano motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara (da ultimo, parere di precontenzioso n. 144 del 20 giugno 2014).

La giurisprudenza amministrativa, secondo un'interpretazione sostanzialistica della norma in esame, che valorizza una lettura teleologica della stessa, ha invece affermato che il primo comma dell'art. 38 del Codice prevede l'esclusione dalla gara in presenza del dato sostanziale del mancato possesso dei prescritti requisiti. Pertanto, solo l'insussistenza in concreto delle cause di esclusione previste dall'art. 38 citato, comporterebbe *ope legis* il predetto effetto espulsivo. Effetto che, del resto, l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE contempla solo nell'ipotesi di grave colpevolezza e di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non ravvisabile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (sulla tesi sostanzialistica, Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5883).

Il giudice amministrativo ha però espresso anche avviso di segno contrario, affermando come nelle procedure ad evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni fosse già di per sé un valore da perseguire in conformità al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità (nel quale si inquadrano le esigenze di ordinato svolgimento della gara e di trasparenza), in quanto consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara; pertanto, una dichiarazione inaffidabile (perché falsa o incompleta) doveva considerarsi di per se stessa lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meritasse «sostanzialmente» di partecipare alla gara (Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471, in tal senso anche la più recente sent. Cons. St., sez. III, 24 giugno 2014, n. 3198).

In altri termini, perfino in assenza di espressa comminatoria nella *lex specialis* di gara — stante l'eterointegrazione della disposizione di legge *de qua* per l'evidente natura di ordine pubblico che la sorregge — l'inosservanza dell'obbligo di rendere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del Codice comportava l'esclusione del concorrente, senza che fosse consentito alla stazione appaltante disporne la regolarizzazione o l'integrazione, non trattandosi di mera irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (*cfr*: Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6569).

Tale dibattito giurisprudenziale deve ritenersi in parte superato, alla luce della nuova disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice.

La novella legislativa dispone, infatti, che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, il concorrente è sanzionato mediante pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La disposizione aggiunge che, nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

La nuova previsione, dunque, esclusivamente per i casi della mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, prevede l'obbligo del concorrente di pagare, in favore della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, e ciò, è da ritenere, solamente al fine di poter integrare e regolarizzare le relative omissioni e/o carenze.

L'esclusione del concorrente dalla gara, invece, sarà disposta dalla stazione appaltante esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari).

La finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali — ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni — imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.).

Sulla base di tale disposizione, pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, assume rilievo l'effettiva sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e non le formalità né la completezza del contenuto della dichiarazione resa a dimostrazione del possesso dei predetti requisiti.

Si conferma in tal modo l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l'esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito. Sotto tale profilo, la novella in esame sembra finalizzata, altresì, alla deflazione del contenzioso derivante da provvedimenti di esclusione dalle gare d'appalto, per vizi formali — cui non corrisponda l'interesse sostanziale alla reale affidabilità del concorrente — sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, con conseguente possibile riduzione dei casi di annullamento e di sospensione dei provvedimenti di aggiudicazione, ciò che, peraltro, si desume dalla collocazione dello stesso art. 39, nel Titolo IV del decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, dedicato alle «misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico», come sopra già accennato.

### 1.1. Irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice.

La formulazione dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, non specificando alcunché in ordine al concetto di essenzialità delle predette irregolarità, né con riferimento alla non indispensabilità delle dichiarazioni carenti, lascia sostanzialmente, alle singole stazioni appaltanti, l'individuazione dei casi nei quali è consentita la produzione, l'integrazione e la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2. Circostanza, questa, da cui potrebbero derivare comportamenti disomogenei, laddove si consideri che una stessa fattispecie venga trattata in maniera differente da un'amministrazione all'altra.

Ciò rende indispensabile il presente intervento regolatorio, in modo da fornire un'interpretazione della norma che consenta un'applicazione uniforme della stessa, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore. A tal fine si osserva quanto segue.

È ragionevole ritenere che con la nozione di irregolarità essenziale il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all'omissione e all'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice.

Tale interpretazione si desume, oltre che dalla *ratio* sottesa alla norma — che, peraltro, nel prevedere una specifica sanzione pecuniaria, intende realizzare l'obiettivo di evitare che a fronte della generale sanabilità delle carenze e delle omissioni, gli operatori siano indotti a produrre dichiarazioni da cui non si evinca il reale possesso dei singoli requisiti generali e l'esatta individuazione dei soggetti che devono possederli — anche da un dato testuale della medesima, che assume maggior pregnanza da una lettura sistematica dei primi due periodi del citato comma 2-bis.

Infatti, nel secondo periodo della norma appena richiamata è espressamente stabilito che nei casi di irregolarità essenziale «la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere». L'espresso riferimento al contenuto delle dichiarazioni ed ai soggetti che le devono prestare, rende palese l'intento del legislatore di estendere l'applicazione della norma a tutte le carenze — in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità — riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all'art. 38 nonché agli aspetti relativi all'identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse.

Per quanto attiene al contenuto occorre ribadire che le situazioni ostative ivi previste incidono tutte necessariamente sull'affidabilità professionale dell'impresa e, dunque, eventuali irregolarità nella relativa dichiarazione devono ritenersi essenziali in quanto incidenti sull'individuazione del requisito in capo all'impresa stessa (ovvero ai soggetti operanti al suo interno).

Allo stesso modo vanno ricondotte nella categoria delle irregolarità essenziali, le carenze della dichiarazione che attengono all'individuazione dei soggetti responsabili della stessa. Ci si riferisce, ad esempio, all'omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione o alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione stessa ovvero alla stessa mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni.

La dichiarazione sostitutiva costituisce infatti fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto, pertanto, le irregolarità che riguardano l'esatta individuazione del responsabile della dichiarazione, vanno sicuramente ricondotte nell'alveo della essenzialità.

In sintesi le carenze essenziali riguardano l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 dell'art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti (indicati dallo stesso articolo). Ciò che si verifica nei casi in cui:

- *a)* non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
- b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che la norma individua come titolare del requisito;
- *c)* la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito sia posseduto o meno.

Ciò secondo quanto prescritto negli atti di gara ed in conformità alle modalità in essi specificamente indicate.

La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014, n. 16, deve essere sostanzialmente riferita alla possibilità che legittimamente la stazione appaltante esiga la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del Codice, in forma sintetica e da parte del solo rappresentate legale dell'impresa (fermo restando l'obbligo delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice). Qualora, tuttavia, la stazione appaltante richieda, nella lex specialis di gara, le singole dichiarazioni di cui all'art. 38, e da parte di tutti i soggetti ivi indicati, le stesse devono essere rese come richiesto negli atti di gara. Del resto la nuova disciplina del soccorso istruttorio può ritenersi implicita ammissione normativa della facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere in modo analitico, e da parte di tutti i soggetti interessati dalla norma, le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del Codice. Un caso particolare è costituito dall'omessa indicazione delle sentenze di condanna di cui al comma 1, lettera *c*) dell'art. 38 del Codice, che devono essere dichiarate espressamente, secondo quanto prescrive il comma 2 del medesimo articolo.

Orbene, riguardo a questo specifico caso, giova evidenziare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio mira ad evitare l'esclusione dalla gara per fatti e circostanze di carattere formale che attengono alle dichiarazioni rese.

L'omessa indicazione delle sentenze di condanna riportate dai soggetti di cui alla citata lettera c), tuttavia, se avviene secondo modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa del concorrente (perché dichiara espressamente di non averne riportate, eventualmente anche contrassegnando sul modulo predisposto dalla stazione appaltante la casella relativa all'assenza delle sentenze), laddove, invece, le stesse sussistano, la fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le implicazioni in termini di non sanabilità della dichiarazione resa (perché la stessa non sarebbe semplicemente mancante ovvero carente ma non corrispondente al vero) e conseguente esclusione del concorrente dalla gara nonché segnalazione del caso all'Autorità.

Diversamente, se la dichiarazione relativa alla presenza delle sentenze di condanna è completamente omessa, ovvero se si dichiara di averne riportate senza indicarle, può essere richiesto rispettivamente di produrla o di indicare le singole sentenze riportate.

La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell'art. 38 ed alla comunicazione del caso all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-ter e art. 6, comma 11, del Codice).

La disposizione in esame fa poi riferimento ad altra categoria di irregolarità, ossia la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni non indispensabili alle quali — come nel caso delle irregolarità non essenziali — non seguono sanzioni né obblighi di regolarizzazione da parte del concorrente.

Pur non essendovi menzione nella norma in esame, deve rilevarsi la possibilità che siano presenti irregolarità o carenze della dichiarazione che non possono considerarsi essenziali ma nel contempo non sussumibili neanche nella categoria delle non essenziali e non indispensabili, appalesandosi, invece come dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante ai fini di una celere e certa verifica — in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) — dell'autodichiarazione resa dal concorrente per l'ammissione alla gara.

In tal senso viene in rilievo un tertium genus che riguarderebbe, per lo più ipotesi di completamento o chiarimento delle dichiarazioni e dei documenti presentati, in ordine ai quali deve ritenersi possibile, per la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio, senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. Si tratterebbe in tal caso di irregolarità non essenziali ma che tuttavia afferiscono ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, in un'ottica di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede, e che la stazione appaltante può, in ogni caso, richiedere ai sensi dell'art. 46, comma 1 del Codice, non modificato dalla nuova disciplina del soccorso istruttorio.

Si pensi ad esempio, alla richiesta dell'indicazione della posizione Inps, Inail, Cassa edile, ai fini della verifica della regolarità contributiva, o all'indicazione degli estremi del decreto (e del Tribunale competente) relativo all'ammissione al concordato con continuità aziendale; si pensi, inoltre, all'esatta indicazione dell'indirizzo dell'agenzia delle entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ecc.

Tale assunto, peraltro, trova conferma nella disposizione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sopra richiamata, secondo la quale le stazioni appaltanti effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti».

Sulla base di tali indicazioni, pertanto, le stazioni appaltanti procederanno — caso per caso — alla valutazione delle irregolarità essenziali e dell'indispensabilità degli elementi e delle dichiarazioni di cui all'art. 38, secondo l'illustrato procedimento di cui al nuovo comma 2-bis del medesimo articolo, potendo esigere, senza sanzione alcuna, il completamento o l'integrazione delle dichiarazioni rese, tramite tutte quelle informazioni utili ad una celere definizione del procedimento di verifica delle stesse autodichiarazioni rese.

### 1.2 Applicazione della sanzione.

Stante il tenore della disposizione di cui all'art. 38, comma 2-bis, secondo cui la sanzione è fissata «in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro», le stazioni appaltanti sono tenute a fissare negli atti di gara l'importo della sanzione (entro i limiti normativamente previsti), in modo da autovincolare la loro condotta a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti. Con specifico riferimento agli appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve essere commisurata all'importo del lotto per cui si concorre.

La norma non contempla, invece, la possibilità di graduare la sanzione in ragione della gravità dell'irregolarità commessa o in relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1 dell'art. 38 (tenuto conto, peraltro, che tali fattispecie incidono tutte sull'affidabilità morale dell'impresa), in ragione del fatto che, in ogni caso, la sanzione è correlata all'unica categoria dell'essenzialità della mancanza, incompletezza ed irregolarità.

La sanzione individuata negli atti di gara sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva.

La sanzione è comminata, inoltre, esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI (che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti) sia esso costituendo o costituito. La sanzione deve essere comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione ex art. 38 carente (dichiarazione che deve essere prodotta ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del Codice). Ciò, si ritiene, in ragione della particolare disciplina dell'istituto, secondo cui: il concorrente soddisfà i requisiti di partecipazione mediante quelli posseduti dall'ausiliaria, quest'ultima è responsabile in solido con il primo, il concorrente è escluso dalla gara per le false dichiarazioni dell'ausiliaria (art. 49, comma 3 del Codice).

Per quanto riguarda il rapporto tra accordi quadro ed appalti specifici si evidenzia che la disciplina del soccorso istruttorio, ivi compresa l'irrogazione della sanzione, riguarda la singola procedura di gara, pertanto, se l'accordo quadro prevede un successivo rilancio competitivo, la sanzione va applicata anche alle carenze essenziali relative alle dichiarazioni dell'appalto specifico.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, invece, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara. Per tale ipotesi la stazione appaltante dovrà espressamente prevedere nel bando che si proceda, altresì, all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. All'incameramento, in ogni caso, non si dovrà procedere per il caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10 dicembre 2014, n. 34, infatti, fornendo una lettura evolutiva dell'art. 75 del Codice, anche alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio, ha affermato la legittimità (della previsione nei bandi della «sanzione») dell'incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancanze relative ai requisiti generali di cui all'art. 38, con riferimento a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *dd)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L'aver previsto che la sanzione sia garantita dalla cauzione provvisoria pone tuttavia una serie di problemi applicativi.

Innanzitutto, nella procedura ristretta la cauzione provvisoria non viene presentata unitamente alla richiesta di invito, ciò è stato da taluni letto quale impedimento all'applicazione della sanzione nella procedura in questione.



Al riguardo sembra opportuno sottolineare, in primis, che la cauzione provvisoria costituisce garanzia del versamento della sanzione, non presupposto per la sua applicazione.

Inoltre, l'art. 38, comma 2-bis, richiama espressamente il comma 2 della stessa disposizione, il quale a sua volta fa riferimento alle dichiarazioni sostitutive prodotte dal candidato e dal concorrente.

Una lettura congiunta delle due disposizioni, conduce dunque a confermare l'applicabilità del procedimento di cui al citato art. 38, comma 2-bis — e dunque anche della disciplina sanzionatoria ivi contemplata — alle procedure ristrette. La sanzione infatti è correlata alla omissione o alle irregolarità negli elementi o nelle dichiarazioni resi sui requisiti di partecipazione ed è prevista per tutte le procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice, non prevedendo la norma esclusioni o limitazioni del suo campo applicativo.

La sanzione in esame, pertanto, nelle ipotesi sopra indicate, potrà essere comminata anche nelle procedure nelle quali — almeno nella fase iniziale — non sia prevista la presentazione della garanzia provvisoria.

Altro tema connesso alla funzione di garanzia attribuita alla cauzione provvisoria è costituito dall'esatta determinazione del quantum della cauzione; al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di non aggravare gli oneri economici connessi alla partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che la suddetta funzione di garanzia non determini un aumento dell'importo della cauzione provvisoria. È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione; ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto. Resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nel bando di gara l'obbligo di reintegrazione, pena l'esclusione. In relazione alle difficoltà applicative connesse al previsto sistema di garanzia della sanzione tramite cauzione, l'Autorità si riserva di inviare apposita segnalazione a Governo e Parlamento.

### 2. Nuovo soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter del Codice.

La descritta nuova disciplina in ordine alla dimostrazione dei requisiti di ordine generale in gara, ha importanti riflessi anche sul soccorso istruttorio riferito ad elementi e dichiarazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'art. 38 del Codice.

Come noto, l'art. 46 del Codice prevede che «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati» (comma 1).

Conseguentemente «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal (...) codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle» (comma 1-bis).

Infine, è intervenuto il nuovo comma 1-*ter*, introdotto nella norma dall'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-*bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

Nell'ambito del quadro normativo previgente, sulla base del dato letterale dell'art. 46, comma 1, dunque, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio era circoscritta al caso in cui la documentazione prodotta da un concorrente fosse carente di taluni elementi e dunque la stazione appaltante, nel rispetto del favor partecipationis, richiedeva l'integrazione o i chiarimenti in ordine al contenuto della stessa.

Inoltre, al fine di delimitare il perimetro di tale istituto, il legislatore ha previsto con il comma 1-bis della disposizione de qua, le cause tassative di esclusione, limitando le fattispecie escludenti a:

- 1) il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice) o da altre disposizioni di legge vigenti;
- 2) l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- 3) la non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Come evidenziato dall'Autorità nella determinazione n. 4/2012, la *ratio* della disposizione in esame è rinvenibile nell'intento di garantire un concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità nelle procedure di gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali, la cui osservanza non risponda ad alcun apprezzabile interesse pubblico.

La norma individua, infatti, i vincoli ed i criteri che le stazioni appaltanti, nonché la stessa Autorità, devono osservare nell'individuazione delle ipotesi legittime di esclusione, allorché redigono, rispettivamente, i documenti di gara ed i bandi-tipo ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis del Codice.

Le eventuali prescrizioni imposte a pena di esclusione nei bandi, diverse da quelle derivanti dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ovvero che non siano riconducibili alle ulteriori ipotesi prospettate dall'art. 46, comma 1-bis, sono nulle per espressa previsione del medesimo articolo. La sanzione della nullità, in

luogo di quella dell'annullabilità, comporta che le clausole di bandi e lettere di invito, laddove prevedano cause di esclusione non consentite, siano automaticamente inefficaci e vadano disapplicate dal seggio di gara, senza necessità di annullamento giurisdizionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha adottato la citata determinazione n. 4/2012, ai fini dell'individuazione delle cause di esclusione legittime secondo i criteri stabiliti dall'art. 46, comma 1-bis, specificando che le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, sono tenute a motivare espressamente in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto ivi previsto, intendendosi per tali le previsioni di ulteriori ipotesi di esclusione.

Anche la giurisprudenza amministrativa è intervenuta, con numerose pronunce, sull'istituto del soccorso istruttorio — ancorché con riferimento al regime precedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 — al fine di individuarne il corretto ambito applicativo e la sua reale portata espansiva.

È stato chiarito (*ex multis* Ad. Pl. n. 9/2014) come tale istituto si risolva in un doveroso ordinario modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor partecipationis e della semplificazione, sia pure all'interno di rigorosi limiti.

L'esegesi rigorosa delle disposizioni di riferimento, nasceva dalla fondata preoccupazione che l'allargamento del suo ambito applicativo potesse alterare la par condicio, violare il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, incidere sul divieto di disapplicazione della *lex specialis* contenuta nel bando, eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura.

Invocando, altresì, il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti — in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze derivanti da eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione — sono stati individuati i distinti concetti di regolarizzazione documentale e di integrazione documentale. È stato, quindi, ritenuto inoperante l'istituto del soccorso istruttorio, nei casi in cui venivano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie in presenza di clausola, in tal senso, univoca).

Pertanto, il giudice amministrativo — sulla base del tenore testuale dell'*incipit* del comma 1 dell'art. 46 («Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 ...») — ha ritenuto che il soccorso istruttorio consentisse di completare dichiarazioni o documenti già presentati, solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa, essendo, assolutamente, precluso al concorrente supplire a carenze dell'offerta, successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.

Parimenti, il soccorso istruttorio è stato pacificamente ammesso in termini di possibilità di chiedere chiarimenti, delucidazioni ovvero aggiornamenti in ordine a dichiarazioni e documenti già presentati.

Ciò premesso, è evidente come la novella normativa introdotta dall'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 46 del Codice, determini un superamento dei principi sopra enunciati, comportando un'inversione radicale

di principio; inversione in base alla quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

Occorre sottolineare al riguardo che né il comma 1, né il comma 1-bis dell'art. 46 sono stati modificati dalla disposizione sopra richiamata e, pertanto, si ritiene di dover fornire una lettura del nuovo comma 1-ter, che tenga conto di quanto disposto in tali previsioni normative, secondo un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni de quibus.

Come indicato in premessa, infatti, il comma 1-ter stabilisce che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, di incompletezza o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Dal dato letterale della norma, emerge chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando l'illustrato limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara. Inoltre, il riferimento ivi contenuto anche agli elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un'estensione dell'istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione ai requisiti di partecipazione ma non anche per supplire a carenze dell'offerta.

L'ampliamento dell'ambito applicativo del soccorso istruttorio — tale da consentire il completamento o l'integrazione dell'offerta — infatti, altererebbe la par condicio, il libero gioco della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (Ad. Pl. Cons. St. n. 9/2014 cit.), non ultimo, implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte.

Gli stessi principi sopra richiamati, inducono altresì ad affermare che l'istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente — che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni — alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.

2.1. Impatto del «nuovo» soccorso istruttorio sulla disciplina delle cause tassative di esclusione.

La reale portata innovativa del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice deve essere ravvisata nel fatto che il legislatore ha avvertito la necessità di richiamare le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 38 — che, di fatto, introducono

la più ampia possibilità di sanatoria in ordine alle carenze documentali (elementi e dichiarazioni) — in seno ad un articolo che concerne «Documenti e informazioni complementari» nonché la «Tassatività delle cause di esclusione».

Ma vi è di più. Il comma 1-ter dell'art. 46, ritiene applicabile il meccanismo introdotto dal comma 2-bis dell'art. 38 ad ogni ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Tutto ciò induce a ritenere che la disposizione in parola introduca, inevitabilmente, delle importanti novità sulla disciplina delle cause tassative di esclusione, di cui al comma 1-bis della stessa disposizione.

Si ritiene, in particolare, che la novella in esame abbia sì confermato le fattispecie ascrivibili alla categoria delle cause tassative di esclusione (l'art. 39 del decreto-legge n. 90/2014 non interviene, infatti, sui commi 1 e 1-bis dell'art. 46) ma, operando «a valle» di tale individuazione, consenta, ora, che siano resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina determinavano l'esclusione dalla gara (si tratta di ipotesi, evidentemente, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 del Codice).

Pertanto, ove vi sia un'omissione, incompletezza, irregolarità di una dichiarazione con carattere dell'essenzialità — da individuarsi come tale in applicazione della disciplina sulla cause tassative di esclusione — la stazione appaltante non potrà più procedere direttamente all'esclusione del concorrente ma dovrà avviare il procedimento contemplato nell'art. 38, comma 2-bis del Codice, volto alla irrogazione della sanzione pecuniaria ivi prevista ed alla sanatoria delle irregolarità rilevate.

Si ritiene, infatti, che le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione (come individuate nella determinazione n. 4/2012), previste nel bando, nella legge o nel disciplinare di gara, in ordine alle quali non è più consentito procedere ad esclusione del concorrente prima della richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante — fatta eccezione per quelli che afferiscono all'offerta nei termini sopra indicati — come specificato nei successivi paragrafi.

### 2.2 Carenze ed irregolarità essenziali sanabili (e non).

Ciò premesso, tenuto conto delle posizioni espresse dall'Autorità nella, più volte, richiamata determinazione n. 4/2012 — fermo restando che l'assenza del requisito e la violazione delle disposizioni che attengono a status e condizioni in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del termine, comportano, in ogni caso, l'esclusione del concorrente dalla gara — occorre stabilire, innanzitutto, quali sono gli elementi, la cui mancanza, incompletezza ed irregolarità non può essere sanata, in quanto le relative dichiarazioni e gli adempimenti normativamente prescritti incidono direttamente sul contenuto dell'offerta ovvero sulla sua segretezza.

In particolare, con riferimento agli elementi che influiscono sulla «incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali» di cui al comma 1-bis dell'art. 46, si osserva in via preliminare che, ai sensi degli articoli 73 e 74 del Codice:

le domande di partecipazione e le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce; esse sono, inoltre, corredate dei documenti prescritti dal bando;

le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente ed il suo indirizzo, nonché la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta, unitamente alle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

Con dizione sostanzialmente identica, il comma 3 dell'art. 73 ed il comma 5 dell'art. 74 prevedono che le stazioni appaltanti richiedano gli elementi essenziali menzionati, nonché gli altri elementi e documenti necessari ovvero utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto ed alle finalità dell'offerta.

È onere delle stazioni appaltanti redigere in modo chiaro la documentazione di gara, evidenziando gli adempimenti posti a pena di esclusione.

Ne consegue che:

1) la sottoscrizione della domanda e dell'offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, prevista dagli articoli 73 e 74 del Codice costituisce un elemento essenziale di entrambe. La sottoscrizione dell'offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara.

In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando;

2) con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del Codice, a corredo dell'offerta, essa assolve — come noto — allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario.

Tale cauzione assolve, peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti, nell'eventualità che si verifichi in gara una omissione o una irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli stessi, nei termini in precedenza indicati

Il riferimento, contenuto nella norma, alla cauzione provvisoria, deve essere interpretato come rinvio alla disciplina di cui all'art. 75 del Codice e, dunque, la garanzia ivi prevista coincide con la garanzia prestata dal concorrente a corredo dell'offerta.

In relazione a tale garanzia, l'Autorità (nella citata determinazione n. 4/2012) ha qualificato come causa di esclusione la mancata o irregolare presentazione (in assenza degli elementi previsti nell'art. 75) della cauzione provvisoria.

Di avviso difforme la giurisprudenza amministrativa secondo cui i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 46 del Codice, non determinano l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente, ma alla stessa è consentito procedere alla sua regolarizzazione o integrazione (*ex multis* Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).

Sulla questione incide il nuovo comma 1-ter dell'art. 46 del Codice, che sembra ammettere la sanatoria di omissioni o irregolarità anche in relazione alla presentazione della garanzia in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi.

È evidente che, alla luce della nuova disciplina dettata in tema di soccorso istruttorio, la mancanza della cauzione provvisoria reca con sé implicazioni problematiche in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice, anche se va rilevato, come già evidenziato al paragrafo 1.2, che la prima costituisce semplicemente una garanzia in ordine al pagamento della seconda, e non anche una sua liquidazione preventiva e forfettaria; tale funzione, infatti, è attribuita alla cauzione provvisoria esclusivamente in relazione al danno che si configura per la stazione appaltante con riguardo alla mancata sottoscrizione del contratto.

Pertanto, tenuto conto che il comma 1-ter dell'art. 46 cit. ora consente la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti;

3) con riferimento alla mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori, di cui all'art. 106, comma 2, del regolamento si ritiene che tale fattispecie costituisca causa di esclusione. Si tratta, infatti, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell'offerta, perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza

delle condizioni di esecuzione dei lavori. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di cui al citato art. 106, comma 2, del regolamento — ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo — può essere sanata.

### 2.2.1 Irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara.

Con riferimento alle irregolarità concernenti gli adempimenti formali di partecipazione alla gara, incidenti sulla segretezza delle offerte, si evidenzia che il comma 1-bis dell'art. 46 prevede la possibilità di esclusione del concorrente dalla gara in tutti i casi in cui sia violato il principio di segretezza delle offerte.

La disposizione si riferisce, in particolare, alle ipotesi di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e alla non integrità del plico o ad altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Vanno ricondotti alla categoria in esame i casi di violazione di una serie di cautele previste nei documenti di gara, che sono volte ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta o la domanda di partecipazione e, in definitiva, il corretto svolgimento della procedura di gara. La presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, infatti, deve essere assistita dall'osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento. Si tratta, per lo più, di ipotesi riconducibili, sostanzialmente, alla categoria degli elementi che devono essere presenti, in base a quanto prescritto dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara che, tuttavia, nella misura in cui costituiscono diretta ed immediata applicazione del principio di segretezza delle offerte, continuano ad essere assoggettati allo stesso regime giuridico già delineato nella determinazione n. 4/2012, salvo specifiche ipotesi che possono ritenersi attratte alla nuova disciplina del soccorso istruttorio.

In particolare:

**—** 60 **–** 

1) con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituiscono cause di esclusione le seguenti ipotesi:

mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l'esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse

comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l'omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura;

mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica. Si precisa che, in caso di divisione in lotti con possibilità di concorrere all'aggiudicazione di più di un lotto, l'offerta economica acquista una propria autonomia in relazione ad ogni lotto e, pertanto, deve essere separatamente redatta per ogni lotto.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l'esclusione debitamente motivata del concorrente;

2) l'art. 79, comma 5-quinquies del Codice prevede che «il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni». Al riguardo, si osserva che, pur potendo rilevare il domicilio quale elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta, si tratta pur sempre di un elemento che quand'anche essenziale, se omesso o non corretto possa essere reso, integrato o regolarizzato; devono del pari essere attratte nella categoria degli elementi esigibili, senza comminatoria di sanzione, da parte della stazione appaltante — e come tali assoggettati alla disciplina del classico soccorso istruttorio — le indicazioni del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni.

2.3 Altre irregolarità concernenti elementi e dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare.

Per effetto della novella recata dal citato art. 39 del decreto-legge n. 90/2014, è necessario verificare quali ulteriori elementi e dichiarazioni prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara sono suscettibili di esse-

re resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara), laddove omessi, carenti o irregolari e quali, continuano a rilevare come cause di esclusione.

Tra le ipotesi di maggior rilievo, che possono essere prese in considerazione, rilevano le seguenti:

1) in tema di avvalimento l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lettera *a*) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio dispiega, invece, pienamente la sua forza espansiva sugli altri adempimenti prescritti in ordine all'avvalimento;

2) il principio della corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione (e, quindi, la ripartizione delle relative capacità tecniche ed economico-finanziarie) derivante, per gli appalti di lavori, dal combinato disposto dei commi 3 e 13 dell'art. 37 del Codice, comportava l'obbligo di indicare all'atto della partecipazione, le quote partecipative al raggruppamento, dalle quali poter desumere la quota parte dei lavori che sarebbero stati eseguiti da ciascun associato. Tale indicazione costituiva requisito di ammissione alla gara.

Nell'atto di determinazione n. 4/2012, sia per i lavori sia per i servizi e le forniture, la violazione del precisato obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire (di cui all'art. 37, comma 4) — considerata la rilevanza che tale specificazione acquisiva in ordine alla serietà, affidabilità, determinatezza e completezza, e dunque, sugli elementi essenziali dell'offerta, la mancanza della stessa — pena la violazione dei principi della par condicio e della trasparenza, non era stato ritenuto suscettibile di regolarizzazione postuma.

Peraltro, in caso di procedure ristrette, negoziate o di dialogo competitivo o, più in generale, nelle procedure nelle quali vi è una fase di cd. «prequalifica» a seguito della quale la stazione appaltante sceglie i concorrenti da invitare, era comunque necessario, a pena di esclusione, indicare le quote già nella domanda di partecipazione, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei prescritti requisiti e la conseguente definizione dell'elenco degli operatori cui inviare le lettere di invito a presentare offerta.

Allo stato attuale, tenuto conto, sia delle modifiche introdotte al comma 13 del citato art. 37, ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 — che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione — ma soprattutto dell'intervenuta abrogazione dell'intero comma, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. Infatti, l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (così come modificato dall'art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata).

L'omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa si ritiene che possano essere sanate dietro pagamento della prevista sanzione.

Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate e se omesse potranno essere sanate alla stessa stregua delle quote di partecipazione al RTI;

3) con riferimento all'istituto del subappalto, l'art. 118 del Codice impone alcuni adempimenti da parte del concorrente. In particolare si prevede, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2).

Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante ma non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della prestazione, ove in possesso dei requisiti prescritti.

Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione. In particolare, nel caso in cui il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

La carenza di una simile dichiarazione non si ritiene possa essere sanata. Laddove, infatti, si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione richiesta dalla *lex specialis* di gara, di indicare successivamente la volontà di subappaltare una quota dei lavori, con indicazione della relativa quota, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione richiesta, si altererebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. Tale dichiarazione, infatti, afferisce direttamente al possesso del requisito essendo espressione di un'autodeterminazione del concorrente in ordine alle modalità di acquisizione del medesimo.

La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta ma solamente l'obbligo di indicare le quote di attività che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione «mancante» deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell'impresa;

- 4) con riferimento ai protocolli di legalità, nella citata determinazione n. 4/2012, è stato ritenuto legittimo prescrivere, a pena di esclusione, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra le quali l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Ciò in quanto tali strumenti sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico. Appare evidente che gli strumenti in parola non attengono ad elementi dell'offerta e, pertanto, in linea generale, eventuali carenze in ordine alla dichiarazione di accettazione delle clausole del protocollo di legalità, devono ora ritenersi sanabili;
- 5) costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Di contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, oppure (alla luce della novella in esame) nell'aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l'esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza dell'8 gennaio 2015.

Roma, 8 gennaio 2015

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 22 gennaio 2015.

p. Il segretario: Greco

15A00512



### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG»

Estratto determina V&A n. 2689/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «CAR-BOCISTEINA EG», anche nella forma e confezione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano (Italia), codice fiscale n. 12432150154.

Confezione: <2.7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE - A.I.C. n. 038081042 (in base 10) 14B4JL (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Composizione: una bustina da 5 g contiene: principio attivo: Carbocisteina sale di lisina monoidrato pari a 2,7 g di carbocisteina sale di lisina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038081042 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 038081042 -  $\ll$ 2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine Carta/AL/PE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-

### 15A00446

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Osmal».

Estratto determina V&A n. 2694/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "OSMAL", nella forma e confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" - flacone da 15 ml con erogatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

È inoltre autorizzato l'adeguamento del foglio illustrativo al formato predisposto dal Q.R.D. (Working Group on Quality Review of Documents) e l'individuazione dei criteri al fine di assicurarne la leggibilità, la chiarezza e il facile impiego.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi (LO) -Italia, codice fiscale n. 10616310156.

Confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore.

A.I.C. n. 036721025 (in base 10) 130ND1 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray per mucosa orale.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.A., via G. Di Vittorio n. 6 - 22100 Como.

Produttore del prodotto finito: IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Pambio Noranco (Svizzera), via Del Piano (produzione bulk, confezionamento secondario); IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Manno (Svizzera), Centro Insema (riempimento e confezionamento primario è secondario); IBSA Institut Biochimique SA stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (controllo di qualità del prodotto finito); IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Ĉefalonia n. 2 - 26900 Lodi (LO) (rilascio dei lotti escluso il controllo).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina 0,103 g equivalente a g 0,074 di diclofenac - Uno spruzzo (corrispondente a 0,2 ml) contiene 0,206 mg di Diclofenac idrossietilpirrolidina equivalente a mg 0,148 di diclofenac:

Eccipienti: Poloxamer 407; Maltitolo liquido; Acesulfame potassico; Potassio sorbato; Sodio benzoato (E211); Etanolo 96%; Aroma pesca; Aroma menta; Acido cloridrico (come correttore di *pH*); Acqua depurata quanto basta a 100 ml.

### Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione - A.I.C.: 036721025 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore.

### Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione - A.I.C.: 036721025 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua







estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 15A00447

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pongol».

Estratto determina V&A n. 2693/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PON-GOL", anche nella forma e confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

È inoltre autorizzato l'adeguamento del foglio illustrativo al formato predisposto dal Q.R.D. (Working Group on Quality Review of Documents) e l'individuazione dei criteri al fine di assicurarne la leggibilità, la chiarezza e il facile impiego".

Titolare AIC: IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - LODI (LO) Italia, Codice Fiscale 10616310156.

Confezione: "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da  $15\ \mathrm{ml}$  con erogatore

AIC n. 036722027 (in base 10) 130PCC (in base 32)

Forma Farmaceutica: Spray per mucosa orale

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche & Affini S.p.A., Via G. Di Vittorio, 6 - 22100- Como.

Produttore del prodotto finito: IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in PAMBIO NORANCO (SVIZZERA), VIA DEL PIANO (produzione bulk, confezionamento secondario); IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in MANNO (SVIZZERA), CENTRO INSEMA (riempimento e confezionamento primario e secondario); IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA stabilimento sito in LUGANO (SVIZZERA), Via Al Ponte 13 (controllo di qualità del prodotto finito); IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.r.l. Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - LODI (LO) (rilascio dei lotti escluso il controllo).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina 0,103 g equivalente a g 0,074 di diclofenac

**—** 64 –

Uno spruzzo (corrispondente a 0,2 *ml)* contiene 0,206 mg di Diclofenac idrossietilpirrolidina equivalente a mg 0,148 di diclofenac:

Eccipienti: Poloxamer 407; Maltitolo liquido; Acesulfame potassico; Potassio sorbato; Sodio benzoato (E211); Etanolo 96%; Aroma pesca; Aroma menta; Acido cloridrico (come correttore di *pH*); Acqua depurata quanto basta a 100 ml

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036722027 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 036722027 - "0,074% spray per mucosa orale, soluzione" flacone da 15 ml con erogatore - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 15A00448

### Rettifica della determina V&A n. 1282 del 25 giugno 2014 relativa al medicinale per uso umano «Gadovist».

Estratto determina V&A n. 2692/2014 del 16 dicembre 2014

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 1282 del 25 giugno 2014, relativa al medicinale "GADOVIST" il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 163 supplemento ordinario n. 58 del 16 luglio 2014;

laddove viene riportata la descrizione delle confezioni e i relativi codici in base 10 e in base 32, in luogo di:

Confezione: - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 2 ml  $\,$ 

AIC n. 034964229 (in base 10) 0UGYYX (in base 32)

Confezione - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 3 flaconcini in vetro da 2 ml

AIC n.: 034964231 (in base 10) 0UGYYX (in base 32)

leggasi:

Confezione: - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 2 ml  $\,$ 

AIC n° 034964229 (in base 10) 11C0S5 (in base 32)

Confezione - "1 mmol/ml soluzione iniettabile" 3 flaconcini in vetro da 2 ml  $\,$ 

AIC n°: 034964231 (in base 10) 11C0S7(in base 32)

Titolare AIC: BAYER S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), Viale Certosa, 130, CAP 20156, Italia, Codice Fiscale 05849130157.

### Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

### 15A00449

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Glenmark».

Estratto determina V&A n. 2691/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "MO-METASONE GLENMARK", nelle forme e confezioni: "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g; "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g, "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g e "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: GLENMARK PHARMACEUTICALS EUROPE LIMITED, con sede legale e domicilio fiscale in KENTON, MIDDLESEX-GRAN BRETAGN, LAXMI HOUSE, 2 B DRAYCOTT AVENUE, CAP HA3 0BU, GRAN BRETAGNA (GB).

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g

AIC n. 042409019 (in base 10) 18G71V (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g

AIC n. 042409021 (in base 10) 18G71X (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g

AIC n. 042409033 (in base 10) 18G729 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g

AIC n. 042409045 (in base 10) 18G72P (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g

AIC n. 042409058 (in base 10) 18G732 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g

AIC n. 042409060 (in base 10) 18G734 (in base 32)

Confezione: "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g

AIC n. 042409072 (in base 10) 18G73J (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: Sterling S.p.A., Via della Carboneria 30, 06073 Solomeo di Corciano, Perugia, Italia; Microchem S.r.l. (sito di micronizzazione), Via Turati, 2, 29017, Fiorenzuola d'Arda, Italia; IMS Intermedi Medicinali Sintetici S.R.L (sito di micronizzazione), Via Venezia Giulia, 23, 20157 Milano, Italia.

Produttore del prodotto finito: Glenmark Pharmaceuticals Ltd, Village Kishanpura, Baddi-Nalagarh Road, Dist. Solan Baddi, Himachal Pradesh-174101, INDIA (produzione e confezionamento); Glenmark Pharmaceuticals s.r.o, Sito produttivo: Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Repubblica Ceca (rilascio e controllo); Astron Research Limited, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito; Charles University Prague, Faculty of Pharmacy at the Charles University, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Repubblica Ceca; Health Institute in Hradec Králové, Hygienic Laboratories Center, Jana Černého 361, 503 41, Hradec Králové, Repubblica Ceca (controllo); Accord Healthcare Limited, Sito amministrativo: Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito, Pinner Road, North Harrow, London. Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito; Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Regno Unito (rilascio);

Composizione Un grammo di crema contiene:

Principio Attivo: Mometasone furoato 1 mg (0,1 % peso/peso mometasone furoato).

Eccipienti: Glicole di esilene; Acqua purificata; Cera d'api bianca; Propilenglicole monopalmitostearato; Promulgen G (alcol stearilico e Ceteareth – 20); Titanio Biossido (E171); Ottenilsuccinato di alluminio e amido; Acido fosforico concentrato (per regolazione pH); Paraffina, morbida bianca; Idrossitoluene butilato (E321) - come antiossidante in paraffina morbida bianca

Indicazioni terapeutiche: Mometasone Glenmark è indicato per il trattamento delle manifestazioni infiammatorie e pruriginose della psoriasi (esclusa psoriasi diffusa a placche) e della dermatite atopica negli adulti e nei bambini sopra i 6.

### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042409019 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $15~\mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409021 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $10\ \mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409033 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $20\ \mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

**—** 65 –

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409045 - "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g



Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409058 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $50\;\mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n° 042409060 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $60\ \mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042409072 - "1mg/g crema" tubo in PE da  $100\ \mathrm{g}$ 

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 042409019 - "1mg/g crema" tubo in PE da 15 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409021 - "1mg/g crema" tubo in PE da 10 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409033 - "1mg/g crema" tubo in PE da 20 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409045 - "1mg/g crema" tubo in PE da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409058 - "1mg/g crema" tubo in PE da 50 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409060 - "1mg/g crema" tubo in PE da 60 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n° 042409072 - "1mg/g crema" tubo in PE da 100 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs.

n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 15A00450

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Mylan».

Estratto determina V&A n. 2690/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "IBU-PROFENE MYLAN", anche nelle forme e confezioni: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH; "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH; "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH e "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: MYLAN S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in MILANO (MI), Via Vittor Pisani, 20, CAP 20124, Italia, Codice Fiscale 13179250157

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH

AIC n. 042386591 (in base 10) 18FK4Z (in base 32)

Confezione: "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

AIC n. 042386603 (in base 10) 18FK5C (in base 32)

Forma Farmaceutica: Una compressa rivestita con film

Composizione: Una compressa rivestita da 200 mg contiene:

Principio Attivo: Ibuprofene sale di lisina 200 mg

Confezione: "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH AIC n° 042386615 (in base 10) 18FK5R (in base 32)

Confezione: "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

AIC n. 042386627 (in base 10) 18FK63 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Una compressa rivestita con film

Composizione: Una compressa rivestita da 400 mg contiene:

Principio Attivo: Ibuprofene sale di lisina 400 mg

### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042386591 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Ris"

Confezione: AIC n. 042386603 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

'C-Bis'

Confezione: AIC n. 042386615 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH



Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

Confezione: AIC n. 042386627 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH

Classe di rimborsabilità:

"C-Bis"

### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042386591 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386603 - "200 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386615 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister PVC/ACLAR/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042386627 - "400 mg compresse rivestite con film" 36 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL/VMCH - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 15A00451

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Fenilefrina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 2688/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "PARA-CETAMOLO E FENILEFRINA SANDOZ", nelle forme e confezioni: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CAR-TA; "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA e "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine

in AL/CARTA, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: SANDOZ S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in ORIGGIO - VARESE (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, Codice Fiscale 00795170158.

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744019 (in base 10) 18SG6M (in base 32)

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744021 (in base 10) 18SG6P (in base 32)

Confezione: "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA

AIC n. 042744033 (in base 10) 18SG71 (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per soluzione orale

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: Paracetamolo: Mallinckrodt Inc. Raleigh Parmaceutical Plant, 8801 Capital Boulevard, 27616 Raleigh, North Carolina, USA; Fenilefrina cloridrato: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germania.

Produttore del prodotto finito: Hermes Pharma Ges.m.b.H, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Austria (produzione, confezionamento primario e secondario e controllo di qualità); Famar A.V.E. Anonymous industrial company of pharmaceuticals & cosmetics, Famar A.V.E., Anthoussa Plant, Anthoussa Avenue 7, 15344, Anthoussa - Attiki, Grecia e UPS HEALTHCARE ITALIA S.R.L., Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia (confezionamento secondario); Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania e Hermes Pharma Ges.m.b.H, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Austria (rilascio dei lotti)

Composizione: Ogni bustina contiene:

Principio Attivo: Paracetamolo 500 mg; Fenilefrina cloridrato 12,2 mg, equivalenti a fenilefrina 10,0 mg.

Eccipienti: Acido ascorbico; Saccarosio; Aspartame (E951); Aromi di limone (contenenti: oli naturali di limone e sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali); Maltodestrina; Mannitolo (E 421); Gluconolattone; Gomma di acacia; Sorbitolo (E420); Silice colloidale anidra e a-tocoferolo (E 307)); Saccarina sodica; Silice colloidale anidra; Acido citrico; Sodio citrato.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico a breve termine di raffreddore e influenza (dolori, febbre), quando associati a congestione nasale.

Paracetamolo e fenilefrina Sandoz è indicato negli adulti e nei bambini sopra i 16 anni.

### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042744019 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042744021 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042744033 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).









### Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042744019 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042744021 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 042744033 - "500 mg/12,2 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in AL/CARTA - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

### Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

 $E^{\prime}$  approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

### Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### 15A00452

Revoca, alla società «Saldogas S.r.l. società del gruppo Sapio», dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano.

Con provvedimento n. aG - 1/2015 del 9 gennaio 2015 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Monticelli D'Ongina (PC), via G. Di Vittorio, 20, rilasciata alla Società Saldogas S.r.l. Società del Gruppo Sapio.

### 15A00521

### Revoca, alla società «Industriale chimica S.r.l.», dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano.

Con il provvedimento n. aM - 1/2015 del 13 gennaio 2015 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Vimercate (MB) Via J. F. Kennedy, 19, rilasciata alla Società Industriale Chimica S.r.l.

### 15A00522

### Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma Via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it, il nuovo Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, definitivamente adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41, e approvato da Ministeri vigilanti.

### 15A00545

### AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Nell'ambito dell'attività di coordinamento ai fini della predisposizione del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali (Direttiva 2007/60/CE), condotta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - in qualità di autorità proponenti/procedenti comunicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:

- il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto delle Alpi Orientali
  - il rapporto ambientale

— 68 —

- la sintesi non tecnica del rapporto ambientale,

sono stati trasmessi dalle autorità competenti e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni:

Autorità di bacino del fiume Adige, piazza Vittoria n. 5 - 38100 Trento

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, Cannaregio, 4314 - 30123 Venezia,

nonché, nel solo formato digitale, presso la regione Veneto, la regione Lombardia, la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché presso le province di Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, detti elaborati sono anche disponibili nel sito web www.alpiorientali.it

Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, chiunque può prendere visione del progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni e del relativo rapporto ambientale e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, a mezzo posta ordinaria ai seguenti enti: Autorità di bacino del fiume Adige, Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, regione del Veneto, regione Lombardia, regione autonoma Friuli



Venezia Giulia oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo alpiorientali@legalmail.it, oppure tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo consultazione@alpiorientali.it.

Sul sito www.alpiorientali.it sono indicate le sedi di deposito degli elaborati di Piano e i recapiti delle amministrazioni regionali e provinciali cui eventualmente inviare, via posta ordinaria, le proprie osservazioni.

### 15A00463

### AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO

Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio frana-Bacini Liri Garigliano e Volturno - regione Lazio relativamente al comune di Minturno.

Si rende noto che in data 22 dicembre 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 3 ha adottato, ai sensi del comma 1) dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152/06, la Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico-Rischio Frana-Bacini Liri-Garigliano e Volturno Regione Lazio relativamente al Comune di Minturno (Latina).

Copia degli elaborati è disponibile per la consultazione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), l'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, la regione Lazio, la provincia di Latina ed il comune di Minturno (Latina).

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

### 15A00456

### CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 3 del 7 gennaio 2015, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

| n.<br>marchio | Ditta                            | Sede                        |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 304 VR        | Kittos Di Maresch Regina<br>Anna | Via Amanti 16/A<br>- Verona |

### 15A00457

### **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 gennaio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"PRIMO SOCCORSO: OBBLIGO DELLA FORMAZIONE ALLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE, DI RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLSD E PBLSD), PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE NEI LUOGHI DI LAVORO, OBBLIGATORIAMENTE DOTATI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE)".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: ALTRADESTRA - Via XX Settembre n. 4 - Roma, cell. 3348820288, e-mail: info@altradestra.it

### 15A00630

**-** 69 **-**

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### Presentazione di lettere credenziali

Nel corso dell'anno 2014 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i seguenti ambasciatori, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato:

15 gennaio 2014: S.E. Alberto Breccia, Ambasciatore della Repubblica Orientale dell'Uruguay e S.E. Li Ruiyu, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese;

22 gennaio 2014: S.E. Juan Fernando Holguín Flores, Ambasciatore della Repubblica dell'Ecuador e S.E. Eldred Edison Bethel, Ambasciatore del Commonwealth delle Bahamas;

12 marzo 2014: S.E. Ahmed bin Salim bin Mohammed Baomar, Ambasciatore del Sultanato dell'Oman e S.E. Bernard Francis Shamlaye, Ambasciatore della Repubblica delle Seychelles;

19 marzo 2014: S.E. Mussa Hassan Abdulle, Ambasciatore della Repubblica Federale di Somalia e S.E. Abdulla Bin Eid Salman Al Sulaiti, Ambasciatore dello Stato del Qatar;

16 aprile 2014: S.E. Oliver Shambevski, Ambasciatore dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e S.E. Thongphane Savanphet, Ambasciatore della Repubblica Democratica Popolare del Laos;

14 maggio 2014: S.E. Ahmed Elmabrouk Safar, Ambasciatore di Libia e S.E. Michael David Rann, Ambasciatore d'Australia;

28 maggio 2014: S.E. Marièm Aouffa, Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania e S.E. Justine Nisubire, Ambasciatore della Repubblica del Burundi;

11 giugno 2014: S.E. Luis Fernando Ayala González, Ambasciatore della Repubblica del Cile e S.E. Ravshan Usmanov, Ambasciatore della Repubblica dell'Uzbekistan;

25 giugno 2014: S.E. Wayne McCook, Ambasciatore della Giamaica e S.E. Lang Yabou, Ambasciatore della Repubblica del Gambia;

23 luglio 2014: S.E. John Chrisostom Edmund Sandy, Ambasciatore della Repubblica di Trinidad e Tobago;

17 settembre 2014: S.E. Fessehazion Pietros, Ambasciatore dello Stato di Eritrea e S.E. Celia Kuningas-Saagpakk, Ambasciatore della Repubblica di Estonia;

24 settembre 2014: S.E. Giancarlo Kessler, Ambasciatore della Confederazione Svizzera e S.E. Jolanta Balčiūnienė, Ambasciatore della Repubblica di Lituania;

8 ottobre 2014: S.E. Saqer Nasser Ahmed Alraisi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, e S.E. Catherine Colonna, Ambasciatrice della Repubblica Francese;

12 novembre 2014: S.E. Kazuyoshi Umemoto, Ambasciatore del Giappone e S.E. Aydin Adnan Sezgin, Ambasciatore della Repubblica di Turchia;

3 dicembre 2014: S.E. Myint Naung, Ambasciatore della Repubblica dell'Unione del Myanmar e S.E. Godfrey Magwenzi, Ambasciatore della Repubblica dello Zimbabwe.

### 15A00509

### Presentazione di lettere credenziali

Il 12 gennaio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Ajing Adiang Marik, Ambasciatore della Repubblica del Sud Sudan, e S.E. Alba Beatriz Soto Pimentel, Ambasciatore della Repubblica di Cuba, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

### 15A00510

### Presentazione di lettere credenziali

Il 9 gennaio 2015 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rayed Khalid Krimly, Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita, e S.E. Fernando Berguido Guizado, Ambasciatore della Repubblica di Panama, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

### 15A00511

### Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exaquatur* al sig. Timothy Charles Fitzranulf Flear, Console Generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in Milano.

### 15A00526

### Rilascio di exequatur

In data 19 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exaquatur* al sig. Ashim Zekjiroski, Console Generale della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia in Venezia.

### 15A00527

### MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro comunale di Bologna.

Con decreto 23 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Comunale di Bologna proposto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 10 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

### 15A00453

### Adeguamento dello statuto della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova.

Con decreto del 29 dicembre 2014 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato approvato l'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova proposto dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 5 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto-legge dell'8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112.

### 15A00454

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a università statali nazionali per progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 265 dell'11 novembre 2014, registrato dalla Corte dei conti in data 3 dicembre 2014 (reg. 1, fog. 4326), definisce, per l'anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del «Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio» istituito dall'art. 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, il bando in oggetto, allegato al decreto sopra citato, avvia una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti di riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura Università statali nazionali che hanno in essere progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare, con priorità alle azioni di ricerca, innovazione, applicazione e di informazione, sensibilizzazione, educazione, formazione e comunicazione così come proposto dall'Allegato IV della direttiva comunitaria n. 2008/98/CE, nonché dall'Allegato L del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 513.475,22.

Il bando integrale ed il modulo di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale www.minambiente.it - sezione "Bandi" in calce alla homepage.

### 15A00459

**-** 70 -

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA   | 1,1804 |
|---------------|--------|
| Yen           | 140,56 |
| Lev bulgaro   | 1,9558 |
| Corona ceca   | 28,287 |
| Corona danese | 7,4391 |



| Lira Sterlina        | 0,7791     |
|----------------------|------------|
| Fiorino ungherese    | 318,03     |
| Zloty polacco        | 4,2765     |
| Nuovo leu romeno     | 4,4833     |
| Corona svedese       | 9,5410     |
| Franco svizzero      | 1,2010     |
| Corona islandese     | *          |
| Corona norvegese     | 9,1275     |
| Kuna croata          | 7,68       |
| Rublo russo          | 73,9104    |
| Lira turca           | 2,7090     |
| Dollaro australiano  | 1,4498     |
| Real brasiliano      | 3,1354     |
| Dollaro canadese     | 1,4043     |
| Yuan cinese          | 7,3194     |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1518     |
| Rupia indonesiana    | 14878,9400 |
| Shekel israeliano    | 4,67       |
| Rupia indiana        | 73,3784    |
| Won sudcoreano       | 1281,2300  |
| Peso messicano       | 17,30      |
| Ringgit malese       | 4,2105     |
| Dollaro neozelandese | 1,5222     |
| Peso filippino       | 53,0320    |
| Dollaro di Singapore | 1,578      |
| Baht tailandese      | 38,8170    |
| Rand sudafricano     | 13,606     |
|                      |            |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

### 15A00486

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA       | 1,1782 |
|-------------------|--------|
| Yen               | 139,56 |
| Lev bulgaro       | 1,9558 |
| Corona ceca       | 28,405 |
| Corona danese     | 7,4398 |
| Lira Sterlina     | 0,7767 |
| Fiorino ungherese | 318,27 |
| Zloty polacco     | 4,2824 |
|                   |        |

| Nuovo leu romeno     | 4,4880     |
|----------------------|------------|
| Corona svedese       | 9,4564     |
| Franco svizzero      | 1,2010     |
| Corona islandese     | *          |
| Corona norvegese     | 9,1150     |
| Kuna croata          | 7,68       |
| Rublo russo          | 77,9100    |
| Lira turca           | 2,6875     |
| Dollaro australiano. | 1,4441     |
| Real brasiliano      | 3,1143     |
| Dollaro canadese     | 1,4098     |
| Yuan cinese          | 7,3028     |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1348     |
| Rupia indonesiana    | 14842,5000 |
| Shekel israeliano    | 4,65       |
| Rupia indiana        | 73,0991    |
| Won sudcoreano       | 1275,7500  |
| Peso messicano       | 17,22      |
| Ringgit malese       | 4,2322     |
| Dollaro neozelandese | 1,5215     |
| Peso filippino       | 52,7150    |
| Dollaro di Singapore | 1,574      |
| Baht tailandese      | 38,7000    |
| Rand sudafricano     | 13,549     |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

### 15A00487

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA       | 1,1775  |
|-------------------|---------|
| Yen               | 137,48  |
| Lev bulgaro       | 1,9558  |
| Corona ceca       | 28,229  |
| Corona danese     | 7,4386  |
| Lira Sterlina     | 0,77530 |
| Fiorino ungherese | 319,97  |
| Zloty polacco     | 4,2863  |
| Nuovo leu romeno  | 4,4928  |
| Corona svedese    | 9,5011  |
| Franco svizzero   | 1,2010  |

<sup>\*</sup> dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

<sup>\*</sup> dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

| Corona islandese     | *        |
|----------------------|----------|
| Corona norvegese     | 9,0560   |
| Kuna croata          | 7,6845   |
| Rublo russo          | 77,9030  |
| Lira turca           | 2,6957   |
| Dollaro australiano. | 1,4473   |
| Real brasiliano      | 3,0909   |
| Dollaro canadese     | 1,4089   |
| Yuan cinese          | 7,2968   |
| Dollaro di Hong Kong | 9,1301   |
| Rupia indonesiana    | 14863,25 |
| Shekel israeliano    | 4,6307   |
| Rupia indiana        | 73,2273  |
| Won sudcoreano.      | 1277,86  |
| Peso messicano       | 17,2151  |
| Ringgit malese       | 4,2317   |
| Dollaro neozelandese | 1,5250   |
| Peso filippino.      | 52,547   |
| Dollaro di Singapore | 1,5724   |
| Baht tailandese      | 38,603   |
| Rand sudafricano     | 13,5437  |
|                      |          |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

### 15A00488

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA       | 1,1708  |
|-------------------|---------|
| Yen               | 136,48  |
| Lev bulgaro       | 1,9558  |
| Corona ceca       | 27,841  |
| Corona danese     | 7,4346  |
| Lira Sterlina     | 0,76720 |
| Fiorino ungherese | 322,39  |
| Zloty polacco     | 4,3008  |
| Nuovo leu romeno  | 4,4964  |
| Corona svedese    | 9,4611  |
| Franco svizzero   | 1,0280  |
| Corona islandese  | *       |
| Corona norvegese  | 8,9140  |
| Kuna croata       | 7,6877  |

| Rublo russo          | 75,4100  |
|----------------------|----------|
| Lira turca           | 2,6720   |
| Dollaro australiano  | 1,4143   |
| Real brasiliano      | 3,0537   |
| Dollaro canadese     | 1,3855   |
| Yuan cinese          | 7,2509   |
| Dollaro di Hong Kong | 9,0751   |
| Rupia indonesiana    | 14674,67 |
| Shekel israeliano    | 4,5644   |
| Rupia indiana        | 72,3361  |
| Won sudcoreano       | 1262,95  |
| Peso messicano       | 16,9345  |
| Ringgit malese       | 4,1689   |
| Dollaro neozelandese | 1,4883   |
| Peso filippino       | 52,216   |
| Dollaro di Singapore | 1,5479   |
| Baht tailandese      | 38,338   |
| Rand sudafricano     | 13,4057  |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

### 15A00489

**—** 72 -

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Dollaro USA          | 1,1588  |
|----------------------|---------|
| Yen                  | 135,06  |
| Lev bulgaro          | 1,9558  |
| Corona ceca          | 27,795  |
| Corona danese        | 7,4346  |
| Fiorino ungherese    | 0,7637  |
| Litas lituano        | 320,37  |
| Zloty polacco        | 4,3179  |
| Nuovo leu romeno     | 4,5083  |
| Corona svedese       | 9,4085  |
| Franco svizzero      | 1,0128  |
| Corona islandese     | *       |
| Corona norvegese     | 8,7985  |
| Kuna croata          | 7,69    |
| Rublo russo          | 75,6580 |
| Lira turca           | 2,6888  |
| Dollaro australiano. | 1,4113  |

<sup>\*</sup> dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

<sup>\*</sup> dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

| Real brasiliano      | 3,0357     |
|----------------------|------------|
| Dollaro canadese     | 1,3946     |
| Yuan cinese          | 7,1926     |
| Dollaro di Hong Kong | 8,9830     |
| Rupia indonesiana    | 14581,9100 |
| Shekel israeliano    | 4,54       |
| Rupia indiana        | 71,6857    |
| Won sudcoreano       | 1248,7000  |
| Peso messicano       | 16,98      |
| Ringgit malese       | 4,1234     |
| Dollaro neozelandese | 1,4871     |
| Peso filippino       | 51,6840    |
| Dollaro di Singapore | 1,536      |
| Baht tailandese      | 37,7980    |
| Rand sudafricano     | 13,403     |
|                      |            |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

### 15A00490

### MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione di una medaglia d'argento al valore di Marina

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 23 dicembre 2014, al Capitano di Corvetta incursore Luigi Romagnoli, nato il 30 dicembre 1975 a Genova, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina con la seguente motivazione: "Nel corso di una delicatissima operazione, in territorio afghano, a seguito di un'imboscata a opera di elementi ostili, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini comandava con lucida determinazione la reazione del suo Reparto, limitando l'offesa del nemico e consentendo il raggiungimento di una posizione sicura alla propria unità. Splendida figura di Ufficiale di indiscusse virtù militari e di comando, esemplare coraggio e abnegazione, che, con la sua azione, in un contesto multinazionale, ha contribuito ad accrescere il prestigio del Reparto, della Forza Armata di appartenenza e della Nazione"

Herat (Afghanistan), 2 ottobre 2010.

### 15A00514

### Concessione di una croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con il decreto ministeriale n. 760 del 22 novembre 2014, all'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: "L'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, per oltre sessant'anni, ha assistito gli orfani dell'Arma con riconosciuta passione, eccezionale abnegazione e straordinario senso di solidarietà, testimoniando mirabilmente l'indissolubile legame tra l'Istituzione e i familiari dei Carabinieri deceduti nel corso del servizio. Con il corale e spontaneo contributo dei Carabinieri e di tanti benefattori civili e militari, il Sodalizio ha assistito premurosamente negli studi gli orfani fino all'inserimento professionale, così onorando la memoria dei Caduti e alleviando le sofferenze morali e materiali delle famiglie. Espressione impareggiabile dello storico patrimonio etico dell'Istituzione, si è proposta all'incondizionata e unamine ammirazione di tutte le componenti sociali, civili e militari, contribuendo a esaltare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri, in Italia e fuori dai confini nazionali".

Territorio nazionale, 1948-2014.

### 15A00515

### MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini»

Decreto n. 1 dell'8 gennaio 2015

Medicinale veterinario DELTANIL 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini.

Procedura decentrata n. UK/V/0425/002/DC - UK/V/0425/001-002/IA/002/G - UK/V/0425/IB/001/G

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1 ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: VIRBAC 1ère avenue -2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Bottiglia da 500 ml - A.I.C. n. 104478019;

Bottiglia da 1 L - A.I.C. n. 104478021;

Bottiglia da 2,5 L - A.I.C. n. 104478033;

Sacca flessibile da 2,5 L - A.I.C. n. 104478045;

Sacca flessibile da 4,5 L - A.I.C. n. 104478058.

Composizione:

Ogni ml contiene:

Principio attivo: Deltametrina 10 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche:

Come applicazione topica per il trattamento e prevenzione delle infestazioni da pidocchi e mosche sui bovini: zecche, pidocchi, pidocchi masticatori (mallofagi) e mosche sugli ovini e pidocchi e zecche sugli

Sui bovini: per il trattamento e la prevenzione delle indicazioni da pidocchi succhiatori e masticatori, tra cui Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli e Haematopinus eurystemus. Anche come aiuto nel trattamento e prevenzione delle infestazioni da mosche pungitrici e fastidiose tra cui Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, specie Musca e Hydrotaea irritans.

Sugli ovini: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), pidocchi masticatori degli ovini (Melophagus ovinus) e larve di mosca (di solito Lucilla spp).

Sugli agnelli: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi masticatori Bovicola ovis.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 17 giorni;

Latte: zero ore.

Ovini:

Carne e visceri: 35 giorni;

Latte: zero ore.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.









Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 mesi.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 108 del 9 ottobre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 4 novembre 2014 per correzione validità dopo prima apertura.

### 15A00524

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavubactin 50/12,5 mg compresse per cani e gatti - Clavubactin 250/62,5 mg - Clavubactin 500/125 mg compresse per cani».

Decreto n. 2 del 9 gennaio 2015

Medicinale veterinario: CLAVUBACTIN 50/12,5 mg compresse per cani e gatti - CLAVUBACTIN 250/62,5 mg - CLAVUBACTIN 500/125 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V - Wilgenweg, 7 - 3421 TV Oudewater - Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lelypharma B.V. - Zuiveringweg 42 - 8243 PZ Lelystad - The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275019;

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275072;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275084;

Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104275096;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275021;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275108.

Clavubactin 250/62,5 mg compresse per cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno -  $A.I.C.\,n.\,104275033;$ 

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275110;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275122;

Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104275134;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275045:

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275146.

Clavubactin 500/125 mg compresse per cani:

Scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275058;

Scatola di cartone contenente 5 blister da 4 compresse ciascuno -A.I.C. n. 104275159:

Scatola di cartone contenente 25 blister da 4 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275161;

Scatola di cartone contenente 1 blister da  $10\ \text{compresse}$  - A.I.C. n. 104275173;

Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275060;

Scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 104275185.

Composizione: Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 50 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 12,5 mg.

Clavubactin 250/62,5 mg compresse per cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 250 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 62,5 mg.

Clavubactin 500/125 mg compresse per cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 500 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 125 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Cani e gatti (Clavubactin 50/12,5 mg);

Cani (Clavubactin 250/62,5 - 500/125 mg).

Indicazioni terapeutiche

Clavubactin 50/12,5 mg compresse per gatti e cani.

Trattamento delle infezioni del gatto e del cane causate da batteri sensibili all'amoxicillina in combinazione con acido clavulanico, in particolare:

infezioni cutanee (compreso il pioderma superficiale e profondo) dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Streptococchi;

Infezioni delle vie urinarie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium mecrophorum e Proteus spp;

infezioni delle vie respiratorie dovute a stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi e Pasteurelle;

infezioni dell'apparato digerente dovute a Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Proteus spp;

infezioni della cavità orale (membrane mucose) associate a Clostridi, Corinebatteri, Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi, Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Pasteurelle.

Clavubactin 250/62,5 mg - 500/125 mg compresse per cani

Trattamento delle infezioni del cane causate da batteri sensibili all'amoxicillina in combinazione con acido clavulanico, in particolare:

infezioni cutanee (compreso il pioderma superficiale e profondo) dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Streptococchi;

infezioni delle vie urinarie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), streptococchi, Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Proteus

infezioni delle vie respiratorie dovute a Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi e Pasteurelle;

infezioni dell'apparato digerente dovute a Escherichia coli (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi) e Proteus spp;

infezioni della cavità orale (membrane mucose) associate a Clostridi, Corinebatteri, Stafilococchi (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Streptococchi, Bacteroides spp. (compresi i ceppi produttori di beta-lattamasi), Fusobacterium necrophorum e Pasteurelle.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità delle compresse divise: 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

### 15A00525









### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C 11 del 15 gennaio 2015 a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria "Carne (e frattaglie) fresche" - "Canard à Foie Gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Ouercy)".

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

LOREDANA COLECCHIA, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2015-GU1-022) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 75 -





€ 1,00